# GUIDA DI POMPEI

TERZA EDIZIONE

CON LA NOTIZIA

DEGLI ULTIMI SCAVI



NAPOLI TIPOGRAFIA DEI FRATELLI TESTA Strada Cavone, 222. 1870

Prezzo - Fr. 2



[N. PAGANO]

# GUIDA DI POMPEI

TERZA EDIZIONE

CON LA NOTIZIA

# DEGLI ULTIMI SCAVI

NAPOLI TIPOGRAFIA DEI FRATELLI TESTA Strada Cavone, 222. 1870

THE GETTY RESEARCH INSTILLIFE LIBRARY

Halsted VanderPoel Campanian Collection

### 1 AL SIGNOR COMMENDATORE

### GIUSEPPE FIORELLI

SENATORE DEL REGNO
DIRETTORE DEL MUSEO NAZIONALE
E SOPRINTENDENTE GENERALE
DEGLI SCAVI DI ANTICHITÀ

SIGNORE,

Se è tuttavia un desiderio la Guida di Pompei scritta da Lei, che ha posto più amore, e conseguìta la maggior gloria nello studiare e richiamare all'esistenza i monumenti di quella infelice città; non le dispiaccia, che almeno per riflesso abbia a fregiarsi del nome di V. S. questo povero libretto. E però ringraziandola del benigno compatimento, con cui vorrà accoglierlo, Le rinnova le espressioni del suo profondo omaggio

L'AUTORE.

Molti scrittori hanno parlato delle ruine di Pompei, fin dalle prime scoverte ivi fatte, trattando questo soggetto importante con molto gusto e dottrina. Quasi tutti però hanno avuto l'idea di dare alla luce opere in lingue straniere, a niuno di loro essendo mai venuto in pensiero, che a noi potesse tornar grato l'osservare l'antica città di Pompei, almeno con un manuale compilato nel nostro idioma; quasi che niun gusto avessero gl'Italiani per le arti e per l'archeologia, niun interesse pe'patrii monumenti.

Non poche volte abbiamo avuto occasione di sentire su tal particolare le lagnanze del pubblico, che reputavasi offeso della non curanza, in cui mostravasi di averlo.

Ma ora che il progresso è cotanto avanzato nelle scienze e nelle arti, scorgendosi manifestamente l'interesse che i nostri connazionali prendono nel visitare quotidianamente tanto il Museo che gli Scavi, ci siamo indotti a dare alla luce la presente operetta, che non è certamente un lavoro scientifico, siccome si converrebbe pel soggetto difficile ed importante; ma abbiamo avuto lo scopo di dare agli osservatori una breve guida, onde possano percorrere gli scavi in una giornata, ed avere qualche nozione dei monumenti di questa città ritornati alla luce.

Giungendo a Pompei per la strada di ferro, o per l'altra carrozzabile, l'osservatore sarà ricevuto da una delle guide, che hanno l'incarico di accompagnare i curiosi per tutto il giro della città.

Alla porta si riceve un biglietto del costo di due lire, e con ciò non si è obbligati di pagare altra retribuzione a chicchessia. La domenica l'entrata è libera a tutti senza pagamento.

Si entra in Pompei per tre diversi punti; cioè per l'entrata prossima alla *Strada di ferro* o *Porta della Marina*, per l'altra verso i *Teatri*, o *Porta Stabiana*, e per quella detta dei *Sepolcri*.

Stimiamo meglio di cominciare la descrizione entrando per la porta della *Strada di ferro*, essendo essa la più frequentata.

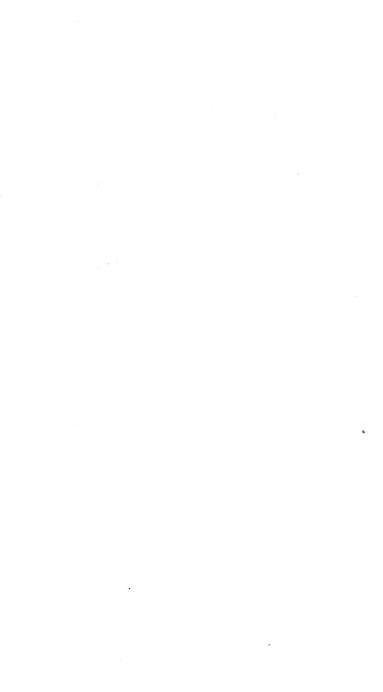

### CENNO STORICO

L'antica città di Pompei collocata ai piedi del Vesuvio deve la sua origine agli Osci, o Sanniti, che nel quarto secolo di Roma invasero la Campania, una delle più dolci e deliziose contrade della terra. Come monumenti di quest'epoca ci restano soltanto le iscrizioni osche e pochi edifizi; perocchè tutti gli altri monumenti pompeiani appartengono in generale all'epoca romana.

Pompei fa notarsi nella storia di Roma al tempo in cui le città italiche si sollevarono, per ottener la uguaglianza co'loro dominatori, cioè nella guerra sociale. Pompei tenne per gl'Italici. Fu minacciata da Silla, ma non presa; e in ciò ebbe miglior sorte che non la vicina Stabia, la quate fu rasa al suolo. Con le leggi Julia e Plotia ottenne la cittadinanza romana, e diven-

ne municipio; ma poco dopo vi fu dedotta da Silla una colonia; e gli antichi abitanti essendosi fusi coi nuovi coloni, tutta la città prese il nome di *Colonia Veneria Cornelia*, dal nome della sua principale divinità *Venus Fisica*, e dal nome gentilizio del suo patrono *Cornelio Silla*.

In verità prima che questa fusione si facesse, vi furono grandi contese fra gli antichi abitatori e i coloni; ma esse furono composte a Roma, e d'allora non apparisce più alcuna traccia di una tal divisione fra gli antichi e i nuovi Pompeiani.

Augusto vi dedusse un'altra colonia di veterani, che formò un borgo o villaggio chiamato Pagus Augustus Felix Suburbanus, e situato forse presso il luogo ove si eleva la casa di campagna di Marco Arrio Diomede coi sepoleri della famiglia Arria.

Allorchè Augusto venne a Pompei per ottenere la protezione di Cicerone contro Antonio, non era altro che triumviro; e Claudio, che fu in seguito Imperatore, dimorò anche in questa città, ove perdè suo figlio Druso.

Verso i primi anni del regno di Nerone avvenne per causa dei giuochi nell'Anfiteatro una sanguinosa rissa fra Pompeiani e Nucerini; vinsero i primi, ma furono in pena privati per dieci anni degli spettacoli gladiatorii.

Fu quasi distrutta dall'orribile tremuoto dell'anno 63 di nostra era. E stava tuttavia rifacendosi dei danni sofferti, quando nell'anno 78 l'eruzione del Vesuvio la ricoprì di ceneri e di lapillo, seppellendola insieme ad Ercolano, Stabia, Retina, Oplonti. La catastrofe durò tre giorni, nel qual tempo tutta la popolazione che cercando salvarsi verso il mare, non si era data presto alla fuga, restò miseramente sepolta.

Plinio il giovine in due lettere a Tacito narra questo avvenimento funesto con molte particolarità per noi interessantissime. Ed ecco come ci descrive il momento commovente della sua

fuga con la madre.

« Quella nube discese a terra, e coperse il ma-» re; avea circondato e nascosto Capri, e fattoci » perder di vista il promontorio di Miseno. Al-» lora la madre mi fu sopra con preghiere, con-» forti e comandi : che in qualsivoglia modo io » fuggissi; poterlo io, perchè giovane; ella gra-» ve di anni e di membra, si morrebbe contenta » di non essermi stata cagione di morire. Ma io » risposi : non voler salvarmi che seco; poscia » pigliandola per mano, la sforzo a stringere i » passi; ella mi segue a stento, e si lagna per » chè mi ritarda.

» Cadea già della cenere, non però ancor fit» ta; mi volto e veggo soprastarmi alle spalle
» una densa caligine, che qual torrente spar» gendosi fra terra ne incalzava. Torciamo, io
» dissi, fin che ci si vede, affinchè soprappresi
» per via, non siam pesti della folla che ci vien
» dietro. Seduti appena, si fa notte, ma di quelle
» nuvolose e senza luna, come è in luogo chiu» so smorzati i lumi.

» Fece un tantin di chiaro; nè questo ci pa» rea giorno, ma sì un foriere del fuoco vicino;
» se non che il fuoco si arrestò più da lungi;
» nuova scurità, e nuovo nembo di fitta cenere;
» noi levandoci di tanto in tanto la scotevamo
» di dosso, altrimenti stati ne saremmo, non
» che coperti, schiacciati.

» Finalmente assottigliatasi quella caligine,
» svant come in fumo ed in nebbia; quindi fece
» proprio giorno; ed apparve anche il sole, ma
» scolorito come suol essere quando ecclissa.

» Agli occhi ancor tremanti tutto si mostrava
» cambiato, e coperto da un monte di cenere,
» come suol far la neve.

Malgrado che Pompei fosse rimasta quasi in-

teramente sepolta, gli abitanti scampati vi ritornarono per eseguire scavi, onde penetrare nelle loro case, e prendere ciò che non avevano potuto salvare nella fuga.

Nei secoli posteriori il nome di Pompei restò nell'obblio. Ma verso l'anno 1592 essendosi dovuto costruire un aquedotto, per portare le acque del fiume Sarno a Torre dell'Annunziata, si fecero dei cavamenti, nei quali si scoprirono moltissimi ruderi; tuttavia questi non valsero a destare il sospetto che là stesse sepolta un'antica città. Solo nel 4748 cominciarono ad eseguirsi con regolarità gli scavi per ordine del re Carlo III, il quale comprò tutti quei terreni che coprivano la città.

La pianta di Pompei presenta gli scavi fatti dall' anno 4748 sin' oggi, ed il perimetro della città è di circa quattro miglia, ma la parte scavata non giunge ancora alla metà.

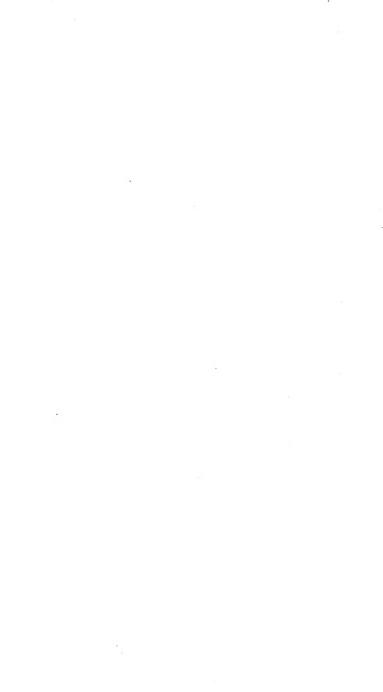

### PORTA DELLA MARINA.

Entrandosi per questa porta si osserva il gran pendio della strada, per la quale scendevasi al livello della spiaggia del mare.

Questa porta era sotto la protezione di Minerva, la cui statua in terracotta si vedeva in una nicchia posta a dritta.

### Basilica.

Il più importante edifizio pubblico di Pompei è la Basilica, luogo destinato all'amministrazione della giustizia. Essa è divisa in tre navate, quella di mezzo scoperta, e le altre due coperte, che hanno due ordini di colonne, l'uno ionio, l'altro corintio, e sulle due navi coperte girava il secondo piano aperto, dal quale ciascuno poteva assistere alle pubbliche discussioni.

In fondo osservasi la tribuna elevata per i magistrati, innanzi alla quale stà un piedistallo che doveva reggere una statua equestre.

Sul pavimento della tribuna sono due lustriere, che avevano cancelle di ferro, per dar luce ai giudicabili rinchiusi nella sottoposta prigione, alla quale si accede per due piccole scalinate laterali, dalla parte esterna della tribuna.

L'intonaco delle pareti sotto i porticati doveva produrre un'effetto assai elegante, poichè è di uno stucco sì lucido e compatto, da confondersi col marmo.

Sullo stesso intonaco erano diverse iscrizioni graffite, che ora sono al Museo, tra le altre non è senza interesse la seguente:

C. Pumidius Dipilus heic fuit a d v nonas Octobreis M Lepid O. Catul Cos.

perchè ci fornisce la data dell' anno 79 innanzi Cristo, alla quale perciò dev'essere anteriore la costruzione della Basilica.

Questo edifizio oltre la principale entrata, ha due altre porte laterali, l'una a settentrione, l'altra a mezzogiorno; sul lato sinistro di quest'ultima fu trovato anche segnato a lettere graffite il nome dell'edificio Bassilica, che il tempo ora ha distrutto.

# Casa di Championnet.

Nel lato sinistro della Basilica si trova un vicoletto, dal quale si passa in un'abitazione, ove fu eseguito la prima volta uno scavo alla presenza del generale Championnet, per la quale circostanza ne ha ritenuto il nome.

Non fu scarsa di oggetti d'oro, d'argento e di bronzo, oltre un gran numero di monete; ma la fabbrica è molto danneggiata.

L'atrio è adorno nel mezzo di un recipiente quadrilungo di marmo bianco per raccogliere le acque piovane, e negli angoli sono quattro colonne che reggevano un piccolo tetto. È osservabile il pavimento dello stesso atrio, lavorato in musaico nero, intramezzato di marmi colorati.

Le camere laterali sono anche decorate di musaici e pitture.

In fondo all'abitazione si trova il *peristilio*, ove tenevansi le piante odorose per rendere balsamica l'aria.

Quasi tutte le case che vedremo in seguito sono architettate nello stesso modo di questa, di cui abbiamo parlato; poichè trovasi costantemente prima un restibolo o protiro, poi un atrio, nel cui giro sono disposte le stanzette per dormire, cubiculi, con due sale aperte in prosieguo, ale, e di fronte una sala da ricevere, tablino, che veniva chiusa con tendine ai due lati. Lateralmente allo stesso tablino sono due stretti passaggi detti fauci, che danno comunicazione alla parte più interna della casa, o peristilio, con porticato sostenuto da colonne ed altre sale intorno, tra cui una più spaziosa per trattenimento, exedra. Al di là del peristilio vi è talvolta anche il giardino.

Questa è ad un di presso la disposizione di tutte le case.

# Tempio di Venere.

Nel santuario che a forma di cella quadrata elevasi nel mezzo dell'area, rimane ancora il piedestallo, che dovea sostenere la statua della dea.

Questo tempio è molto spazioso e ben decorato di marmi. Ha 48 colonne di ordine corintio, che formavano un porticato coperto da tetto in tre lati, ed a destra osservasi la scultura di un termine in marmo bianco, esprimente una figura panneggiata.

Innanzi al santuario è l'ara per i sacrifizi, e leggesi la seguente iscrizione ripetuta in due lati di essa, coi nomi di quattro magistrati che la fecero costruire:

- M. PORCIVS, M. F. L. SEXTILIVS L. F. CN. CORNELIVS, CN. F.
  A. CORNELIVS A. F. HII. VIR. D. D. S. F. LOG.
- M. Porcio figlio di Marco, L. Sestilio figlio di Lucio, Gn. Cornelio figlio di Gneo, A. Cornelio figlio di Aulo, Quatuorviri, dettero a fare questo monumento per decreto dei decurioni.

Altra iscrizione si legge sopra una colonna di marmo cipollino che trovasi a sinistra del santuario.

L. SEPVNIVS. L. F.
SANDILIANVS
M. HERENNIVS A. F.
EPIDIANVS
DVO. VIR. J. D.
D. S. P. F. C.

L. Sepunio Sandiliano figlio di Lucio, M. Erennio Epidiano figlio di Aulo, Duumiviri per amministrar la giustizia, fecero col loro danaro.

Il monumento di maggior interesse fu la seguente iscrizione, che oggi è al Museo, dalla quale si rileva che M. Olconio Rufo, duumviro per amministrare la giustizia la terza volta, e C. Egnazio Postumo duumviro per amministrar la giustizia la seconda volta, per decreto dei Decurioni, redensero con 3009 sesterzi dalla servitù dei Iumi un muro posseduto dalla colonia, e lo innalzarono fino all'altezza che abbisognava.

M. HOLCONIVS. RVFVS. D. V. I. D. TERT C. EGNATIVS. POSTYMVS D. V. I. D. ITER EX. D. D. IVS LYMINVM OPSTRVENDORVM. HS.  $\infty \infty \infty$  REDEMERVNT. PARIETEMQVE PRIVATVM. COL. VEN. COR VSQVE. AT. TEGVLAS FACIVNDVM. COERARVNT

Le pareti erano decorate di diversi dipinti, qualcuno trasportato al Museo, ed altri distrutti dal tempo.

Finalmente può passarsi nella piazza o Foro per una porta postica alle spalle del santuario. Qui trovasi a manca una stanzetta destinata forse per i sacerdoti del Tempio, ove osservasi un quadretto a fresco rappresentante Bacco e Sileno.

# Misure pubbliche.

Uscendo dalla porta postica del Tempio di Venere, e volgendo a destra, si trovano le misure pubbliche per gli aridi in una pietra di tufo, di forma rettangolare, con tre buchi di forma conica forati al di sotto, che si richiudevano con placca di metallo, ed aprivansi dopo essersi verificata la quantità del grano o altro.

In prosieguo eravi altro monumento simile, ma più grande e compiuto, che ora osservasi al Museo, conte-

nendo esso non solo le misure degli aridi, ma benanche quelle per i liquidi, e vi si legge una iscrizione, dalla quale si rileva, che Aulo Clodio Flacco figlio di Aulo, e Numerio Arelliano Caledo figlio di Numerio, Duumviri per amministrar la giustizia, furono incaricati con decreto dei decurioni di eguagliar le pubbliche misure.

# Tempio di Giove.

Tesoro pubblico.

Si ascende al piano di questo sontuoso tempio per una spaziosa scala che doveva essere fiancheggiata da statue colossali.

Esso è formato d'un vestibolo con sei colonne corintie di fronte, d'una gran cella fiancheggiata pure da colonne, e nel fondo ha tre stanzette munite di graticole di ferro, ove credesi che si conservavano gli atti ed il tesoro della colonia. Tale idea è fondata su quello che dice Vitruvio, nel descrivere gli stabilimenti pubblici dei romani. A sinistra delle pretate stanzette è una scalinata che mena ad un piano superiore, dove può godersi un sorprendente punto di veduta.

### Foro civile.

A destra del tempio di Giove è un grande arco di trionto, costruito in mattoni, ed una volta rivestito di marmi, preceduto da un breve tratto di suolo coperto di travertino. Ecco un modello di tutto il resto della piazza che doveva essere lastricata in simile modo; e qui soffermandosi un'istante, può considerarsi l'imponenza che

aver dovea l'aspetto del Foro, ove radunavasi tutta la popolazione per trattare i pubblici negozi, non meno che gli affari di commercio. I marciapiedi erano coverti con un porticato sostenuto da colonne. Si osservano vari piedistalli destinati forse per le statue de' cittadini più illustri e considerevoli; il che è tanto più probabile, in quanto che ei restano ancora le iscrizioni di Pansa, di Lucrezio Decidiano ecc.

Però è da notarsi che questa piazza, quando fu sepolta, si stava restaurando, poichè oltre che il lastricato è, come si è detto, incompiuto, le pareti dei porticati sono egualmente senza decorazioni.

### Panteon

o Tempio di Augusto.

L'ingresso è decorato di colonne, e ce n'erano altre quattro innanzi al vestibolo, delle quali restano solamente le basi.

Due porte danno adito ad un gran cortile circondato da camere, forse per i sacerdoti del Tempio. Nel centro si elevano dodici piedistalli, che dovevano reggere le dodici principali divinità del paganesimo.

A sinistra dell'entrata sono osservabili alcuni dipinti figuranti architetture con prospettive e figure, ed i quadri rappresentanti Ulisse alla presenza di Penelope, la quale s'intenerisce senza conoscerlo, Egeo che abbandona Etra, Amore e Psiche, un guerriero coronato dalla Vittoria.

Nella parte superiore sono dipinti alcuni commestibili, paesaggi, cacce e marine. In fondo al cortile è il santuario con quattro nicchie, ed una base che doveva reggere una statua, che secondo la opinione di qualche archeologo, era quella di Augusto per alcuni frammenti ivi rinvenuti. Nei lati sono due statue, una di Livia, l'altra di Druso, copie delle antiche che vedonsi al Museo.

Lateralmente al santuario si aprono due ampie sale. In quella a destra sono in tre lati disposti lunghi banchi di fabbrica per tagliare le carni delle vittime, scorgendosi sul suolo l'incanalatura per farne scorrere il sangue: nella parete di fronte è un dipinto che rappresenta Romolo e Remo nudriti dalla lupa. A sinistra è un sacello con altare.

### Sala del Senato.

In prosieguo dell'anzidetto locale si osserva un fabbricato semicircolare, con nicchie che contenevano statue di Decurioni. Nel centro elevasi una specie di ara, che più facilmente doveva essere una base per reggere qualche statua. Iscrizioni non se ne sono rinvenute, ma si è supposto che poteva questo luogo essere destinato alle sedute pubbliche dei Decurioni.

# Tempio di Mercurio.

A fianco all' aula decurionale vedesi un tempietto, in cui si sale alla *cella* per due scalette laterali. Nel centro del recinto vedesi un'ara di marmo bianco, ornata di un bassorilievo, che sembra non finito, rappresentante un sacrifizio.

L'edificio è senza intonaco, ma i frammenti di marmo, che si son trovati in qualche punto aderenti alle pareti, fanno supporre chiaramente, che tutte le mura dovevano essere rivestite di lastre di marmo.

Una statuetta di Mercurio rinvenuta in questo locale ha dato motivo a denominarlo *Tempio di Mercurio*.

### Edificio di Eumachia.

o Calcidico.

Dal vestibolo si passa in un gran porticato, una volta sostenuto da colonne di marmo.

Nella grande nicchia che si vede in fondo doveva facilmente essere collocata la statua della divinità tutelare di questo edifizio, la cui natura rilevasi dall'iscrizione situata sulla porta di uscita, che sporge ad altra strada. Essa ci fa sapere, che Eumachia figlia di Lucio sacerdotessa pubblica in nome suo, e di Marco Numistrio Frontone suo figlio, ha costruito a sue spese il calcidico, la cripta, ed i portici, e li ha dedicati alla Concordia ed alla Pietà Augusta.

La cripta forma un secondo porticato che conduce alle spalle della grande nicchia, ove si trovò la bellissima statua della sacerdotessa Eumachia, eretta dai tintori (Fullones), essendo questo luogo destinato al loro collegio.

La statua, che presentemente ivi si vede, è una sostituzione della scultura antica, essendosi trasportato al Museo l'originale.

Questi *tintori* avevano l'esclusivo incarico di mantener nette le biancherie dei sacerdoti pubblici.

### Scuola di Verna.

Quest' ampio salone era destinato all'insegnamento pubblico, che davasi ai fanciulli. Ciò si è rilevato dal programma seguente traspostato al Museo, che fu trovato presso l'entrata:

### C. CAPELLAM D. V. I. D. O. V. F. VERNA CVM DISCENT

Verna co' suoi discepoli prega che facciate Duumviro per l'amministrazione della giustizia Caio Capella.

Verso questo stesso lato del *Foro* si osserva un'arcata isolata, fiancheggiata da due grandi piedistalli, costruiti in mattoni senza intonaco, i quali dovevano servire di base a due statue equestri, e l'arcata di mezzo forse per riparo d'una sentinella a cavallo.

### Le tre Curie.

o sale del Consiglio.

Scorgesi in questo fabbricato di mattoni una di quelle opere rifatte dopo il primo tremuoto. Formano queste *Curie* le dipendenze della *Basilica*, vale a dire gli uffizi per gl'impiegati forensi.

### Strade.

Tutte le strade sono munite di marciapiedi laterali, incontrandosi di tratto in tratto fontane pubbliche, co-struite quasi tutte sullo stesso modello, cioè con vasca

quadrata e pilastrino superiore, sulla faccia del quale è scolpita una maschera di qualche divinità, dalla cui bocca scaturiva l'acqua. La via di mezzo è lastricata con grandi pezzi di pietra vulcanica tutti irregolari, cioè di forma trapezia. Sonovi parimente di tratto in tratto alcune pietre di forma ellittica con superficie piana, situate nel mezzo delle strade, da servire di passaggio da un marciapiede all'altro, allorchè la pioggia formava un canale di acqua nella via di mezzo.

Giova far osservare altresì, che pria di venire alle clezioni municipali, il popolo solea manifestare i suoi voti scrivendo sulla facciata esterna delle case i nomi di coloro, cui voleva assunti alle pubbliche magistrature.

Queste iscrizioni dipinte sono i programmi pompeiani, ma s'ingannerebbe chi volesse pigliarli come guida per rintracciare il nome del padrone della casa, sulle cui mura veggonsi dipinti: perocchè gli stessi nomi non solamente ricorrono nei siti più distanti, ma sullo stesso luogo veggonsi sovrapposti gli uni sugli altri diversi programmi, inquantochè i più antichi coprivansi d'uno strato di calce, per iscrivervi su il nome di un nuovo candidato.

V'erano però alcuni siti esclusivamente destinati per gli affissi pubblici, e restano vari annunzì di molta importanza, tra i quali ve ne sono molti, che si riferiscono ai ludi gladiatorii; ma la più singolare delle epigrafi dipinte fu il programma di locazione, che Giulia Felice figlia di Spurio fece per chi voleva concorrere all'affitto di tutti i suoi beni per cinque anni continui. Essi consistevano in un bagno, un Venereo o luogo di piaceri, ed in 900 tarerne, o botteghe, con le pergole, cioè con log-

gette pensili; col tempo dato per concorrere all'afflitto dal giorno 6 agosto a' 13, terminando colla formola: S. Q. D. L. E. N. C. che altri hanno spiegata: si quis domi (oppure damnatum) lenocinium exerceat ne conducito; e il Fiorelli: si quinquennium decurrerit locatio erit nudo consensu.

IN PRAEDIS IVLIAE. SP. F. FELICIS
LOCANTVR BALNEVM VENERIVM ET
NONGENTVM TABERNAE PERGVLAE
COENACVLA EX IDIBVS AVG. PRIMIS IN
IDVS. AVG. ANNOS CONTINVOS QVINQVE
S. Q. D. L. E. N. C.

Questa iscrizione fu rinvenuta presso una casa della stessa Giulia in vicinanza dell' Anfiteatro, che fu novellamente ricolmata di terra.

# STRADA DELL'ABBONDANZA

È d'uopo notare, che questa strada doveva chiudersi con porte dal lato del Foro, dove sono osservabili le incavature sul pavimento, ed i piombi sulle spalliere da cui erano formate.

La continuazione delle botteghe, che s'incontrano in questa strada dall' uno e l'altro lato, fece da principio denominarla Strada dei Mercanti; ma in seguito dalla figura espressa nella prima fontana che s'incontra, fu chiamata Strada dell'Abbondanza.

# Casa del Cinghiale.

al lato destro segnata col n.º 8.

Il musaico del vestibolo di questa casa esprime un cinghiale cui si avventano due cani.

L'atrio ha l'impluvio nel mezzo, ed un bel pavimento in musaico, nel cui giro sono espresse fortificazioni con torri merlate.

Il tablino è pure decorato di musaico.

Il peristilio finalmente ha un colonnato ionico con capitelli.

### Vicolo dei dodici Dei.

Si osserva una pittura all'angolo di esso, che esprime le dodici divinità maggiori. Al di sotto sono dipinti due serpenti alla custodia di un'ara, denominata presso gli antichi *Larario*.

Dirimpetto a questo vicolo nel lato sinistro della strada principale è situata la fontana dell' Abbondanza.

### VICOLETTO DEL CALCIDICO.

Lungo il vicolo non si scorgono che botteghe; solamente è da notare la località segnata col n.º 8, ove fu trovata una quantità di calcina riposta in diversi vasi di creta, da servire per la fabbricazione del sapone.

### Nuova casa della caccia.

segnata col n. 9.

A destra del protiro trovasi la cella del portinaio.

L'atrio ha il solito *impluvio*, ed il pavimente è di musaico bianco. Le pareti sono molto ben colorite, ed in giro sono diversi *cubiculi* anche ben dipinti.

Di fronte è il tablino, ove vedesi un bel quadretto figurante Arianna addormentata e Bacco, che sollevando il velo che la ricopre, ne ammira le belle fattezze. A destra del nume evvi un piccolo Satiro in atto di sorpresa. Nel fondo vedesi il vecchio Sileno e due Baccanti.

Il peristilio è circondato da colonnato, che reggeva un portico coverto, le cui mura sono dipinte in nero con riquadri gialli e rossi, e finiscono nella parte inferiore con un podio rosso. Il muro a sinistra offre un bellissimo dipinto esprimente una caccia di animali, ove vedesi un orso al naturale che si avventa ad un cinghiale, ed in distanza un leone in atto di saltare una rupe, che giunge in aiuto dell'orso.

Nell'altra parete di fronte sono altri animali, cioè un leone coricato, una cerva in cammino, ed in distanza una tigre che fugge.

In prosieguo trovasi la sala da pranzo, triclinio, con larga finestra sporgente nel giardino, e sullo stesso lato sta un quadretto, che rappresenta a mezzo busto un Bacco al naturale coronato di foglie e con gli occhi in estasi, ed altra figura vedesi alle sue spalle, forse Venere.

# Vicoletto del balcone pensile.

Nuovo affatto è quanto vedesi qui praticato per sostenere un antico balcone che ornava la fronte esteriore di una piccola casa. Una scala di legno dava accesso al piano superiore, e questo slargavasi sulla via mediante un tavolato sorretto da travi, ed avea finestre che guardavano sulla strada. Nel restaurarsi questo balcone, si è avuto mente a riprodurre con esattezza i legni che prima vi erano adoperati per sostenerlo. Non dee tacersi però che grave cura ha richiesto l'opera, la quale condotta a buon termine riesce oggi una delle più importanti cose che si ammirano in Pompei, ove già altri simili balconi si erano per lo addietro rinvenuti, ma che trascurati o non compresi, scomparvero del tutto, o caddero fatalmente in rovina.

# Casa n. 8, 7, 6.

Sullo stesso vicoletto, dopo la casa col balcone pensile, è un'altra piccola abitazione, che fa notarsi per varie pitture ben conservate e importanti.

A dritta dell'androne è una porta che introduce nella cucina, la quale ha un'uscita indipendente sul vicolo.

Dopo l'atrio di forme ristrette e irregolari, si vede sul muro a sinistra un dipinto larario, e nella parte inferiore di esso due serpenti che custodiscono un'ara.

Segue il triclinio con le pareti gialle ornate di tre quadri: cioè a dritta Leda che mostra a Tindaro i fanciulli nati dall'uovo, nel fondo Arianna abbandonata da Teseo, a sinistra una rappresentanza non ancora determinata del mito di Diana. Ai lati di ciascun quadro sono simmetricamente disposti due dischi. Cioè a dritta vedesi Paride con l'Amorino, sulla parete dirimpetto è il busto di Elena; dipoi un giovane Satiro, e in corrispondenza il busto di Bacco giovane; finalmente nella parete in fondo il quadro di Arianna è fra due busti, probabilmente ritratti idealizzati.

## Casa n. 5, 4.

Nella casa che segue, entrando per la porta più vicina alla casa precedente, si trova a dritta un lavatojo, con la fornace per un grosso caldajo, e due serbatoi di acqua fabbricati.

Seguono due stanze ornate d'intonachi dipinti, e in quella a sinistra, che ha un'ampia finestra rispondente sul peristilio, si conservano tre quadri: 4. Ganimede dormente. 2. Paride che mentre pascola sul monte Ida le gregge di buoi e di capre, ascolta Mercurio che gli annunzia esser lui il giudice delle tre dee. 3. Apollo e Dafne.

Nel peristilio son due piccole seulture: un giovinetto frigio ad altorilievo, ed un'erma. Per tre gradini si scende nel piccolo atrio, sul quale risponde l'entrata principale della casa. Volgendo a sinistra, è un appartamento rustico con altro lavatojo molto più ampio del primo.

### VICO DEL LUPANARE

### Casa di Sirico.

Leggesi a dr. della facciata esterna una iscrizione in caratteri rossi, dalla quale si rileva il nome *Siricus*, che era certamente il proprietario, poichè ciò viene attestato anche dal suggello rinvenuto in questa casa.

Il protiro è fiancheggiato da una stanzetta con finestra sporgente alla strada, presso la soglia dell'atrio leggesi in musaico il saluto Salve Lucru. Nel mezzo dello stesso atrio è l'impluvio ben conservato di marmo bianco, e di fronte osservasi un piccolo 'piedistallo che doveva reggere qualche statuetta, e due tavolini di marmo.

A sinistra si trova una bellissima exedra decorata di dipinti di ottimo gusto, con un superbo fregio ad arabeschi nella parte superiore. Ciascuna parete ha un quadro; il primo a destra esprime Vulcano che presenta a Teti lo scudo di Achille; l'altro di fronte rappresenta Ercole ubbriaco coronato di edera sdraiato sul suolo innanzi ad un'ara, mentre alcuni amorini scherzano con la clava dell'eroe. Più da lontano si vede Bacco con alcune Ninfe. Il terzo finalmente ritrae Apollo al cospetto di Nettuno innanzi le mura di Troja.

Sullo stesso lato di questa *exedra* apresi un corridoio, che dà passaggio al forno ed alla cucina, ove osservasi anche un mulino, ed una vasca con cassa di piombo per uso di lavatojo, al di sopra del quale evvi una piccola

nicchia per i Dei Lari. Dalla stessa località si può uscire novellamente alla strada.

Ritornando nell' atrio si ha anche sul lato sinistro un bellissimo trictinio o sala da pranzo, assai ben decorato di dipinti, ove sono osservabili sul fondo nero alcune Baccanti. Apresi sul peristilio un'ampia finestra, che gli antichi tenevano chiusa con vetri, scorgendosi molto bene gli spazi rimasti del telaio di legno distrutto dal tempo, formato da un pilastro nel mezzo e due laterali, che dall'alto giungevano al pavimento tra la fabbrica del parapetto.

Quindi si passa al peristilio comunicante con un secondo peristilio, essendo l'uno diviso dall'altro, per mezzo d'un muro. Dal secondo peristilio si passa nel secondo atrio, che comunica con l'altra entrata di questa casa sulla via Stabiana.

# Lupanare.

Questo luogo era destinato per i piaceri sensuali, ed è formato da un cortiletto con cinque stanzini, in ciascuno dei quali evvi un letto di fabbrica. In detto piccolo cortile si scorgono vari quadretti, in ognuno dei quali è dipinto un letto con figure di ambo i sessi in oscene azioni. Le pareti sono bianche con riquadrature rosse, in mezzo alle quali veggonsi ippocampi, grifi e cigni.

Vi si leggono molte iscrizioni graffite, che attestano chiaramente l'uso di questo locale.

# Fabbrica di sapone.

n. 21.

In questa località veggonsi a sinistra due grandi caldaje di piombo, situate sopra fornelli destinati per la fabbricazione del sapone (luto fullonico).

Di fronte apresi una porta che dà l'ingresso all' abitazione del proprietario, la cui entrata principale resta dalla parte del vicoletto, ove trovasi il balcone pensile. Nell'atrio è osservabile l'impluvio di marmo ben conservato, con tavola sostenuta da due eleganti piedi con zampe leonine.

Al di sotto della tavola stessa è un piccolo piedistallo, dal quale usciva un getto d'acqua, e conserva tuttora il corrispondente tubo di piombo.

### VICO DEGLI AUGUSTALI

### Casa dell'orso.

Uscendo dal vico del lupanare s' incontra quello degli Augustali, dove nel 1865 è tornata a luce una casa, detta dell'Orso, essendo nel protiro figurato a musaico quest'animale accovacciato e trafitto da un'asta. Nell'atrio su fondo nero sono disposti vari gruppi di Satiri e Baccanti, e nella parte superiore di una parete vi è il gruppo di Marte e Venere che seggono insieme. Nel primo cubiculo

a dritta dell'atrio vi è un quadretto che rappresenta Narciso, e dirimpetto v'è Danae che si stringe fra le braccia il piccolo Perseo. Nel viridario dirimpetto all'entrata ammirasi una fontana ornata a musaico di pietruzze e conchiglie; sonovi figurati Nettuno circondato da pesci ed uccelli acquatici, e una Nereide coricata in una conchiglia.

### Casa di Marte e Venere.

n. 22.

Il protiro ha un bel pavimento in musaico esprimente alcuni delfini, un tridente, un timone, e termina al di sopra in una riquadratura figurante l'ingresso di una fortezza.

L'atrio ha il solito impluvio, ed è osservabile un quadretto circolare sul pilastro fra il primo ed il secondo cubiculo, figurante Marte e Venere a mezzi busti al naturale. Questo dipinto non solo è notevole per la sua conservazione, ma è fra i più belli che si sieno finora scoperti.

Il tablino ha una bella soglia in musaico; e di là poi si passa in un peristilio, nel cui mezzo eravi un giardinetto di fiori, ove veggonsi due pilastrini di marmo bianco, che finiscono ad *erme*. In ciascun lato si scorgono diverse lustriere, che danno luce alla sottoposta cantina, alla quale si accede pel vicoletto del lupanare, che costeggia un lato della stessa abitazione.

## Forno pubblico.

n. 25.

È una spaziosa località con mulini e forno, nella quale fu rinvenuta una gran quantità di pani della più perfetta conservazione, e che oggi può osservarsi al Museo Nazionale, e nell'altro Museo che sorge a Pompei.

#### STRADA DI OLCONIO

#### Terme Stabiane.

Questo grande stabilimento di bagni resta isolato per tre lati, e da ognuno di essi vi si può entrare. Va unita al medesimo una grande palestra con porticati, destinata per gli esercizi ginnastici, che gli antichi costumavano di avere in prossimità delle Terme. Di fatti furono rinvenuti in mezzo alla palestra diverse grosse palle di pietra, che servivano al gioco della sfera, al quale si esercitava la gioventù per acquistare forza ed agilità.

L'entrata principale è verso il lato di mezzogiorno, che presenta un vestibolo, da cui si passa al porticato ed alla palestra stessa. Chiude la visuale dell'entrata una scultura romana di un termine situata in fondo, ed esprimente una figura muliebre panneggiata.

È pregevolissimo il muro a sinistra nel quale veggonsi a bassorilievo di stucco alcune prospettive di tempii con figure. Sullo stesso lato è una grande vasca rettangolare peruso di bagno pubblico, fiancheggiata da due sale di trattenimento. Nella seconda di esse, che è quella in prosieguo del bagno, vedesi, una nicchia rettangolare, per contenere l'immagine di qualche nume protettore del luogo, e al di sotto è un gran foro che conteneva un tubo di piombo per animare qualche getto d'acqua. I dipinti delle mura rappresentano un giardino con piedistalli che sostengono alcune sfingi. Di lato alla nicchia sono due cariatidi reggendo nelle mani un bacino. Gira intorno una zona dipinta a riquadri, ed intramezzata di paesaggi con delfini e pigmei.

Le mura del porticato sono dipinte a riquadrature rosse contornate di fascia gialla, che formano un bel contrapposto con le colonne di stucco dipinte verso la base di rosso, è nella parte superiore a color bianco, sormontate da capitelli di stucco, che reggevano una cornice di ammirabile lavoro, osservabile in un pezzo solo, che si è potuto salvare e rimettere al pristino stato.

Nell'angolo in fondo a destra trovasi l'entrata delle sale per i bagni a diversa temperatura: queste dovevano servire per gli uomini, poichè per le donne vi erano altri bagni, che son quelli più in prossimità del vestibolo, con entrata a parte dalla strada di Stabia.

Parlando dunque dei primi, si ha la prima sala pel bagno freddo. Nel giro delle mura vedonsi molte nicchierettangolari, ove riponevansi in mostra vasi di diverse essenze. Voltando a destra, si passa al tepidario, che ha l pavimento di musaico bianco. Le mura hanno una controfodera, che resta rilevata per dare il passaggio al vapore, che partendo dalla fornace circolava per le mura

e tramandava nella stanza un moderato calore. La terza sala era destinata pel calidario, o sudatorio, ed ha il pavimento pure in musaico ben conservato, col bagno intatto di marmo bianco; in questo vedesi un gran foro semicircolare per dar passaggio all'acqua calda, che partiva dalle caldaje della fornace, e un piccolo tubo di bronzo (una volta chiuso da chiave) per l'acqua fredda.

Dall'altro lato della sala osservasi una vasca circolare, dal cui centro usciva un getto d'acqua bollente, che spargeva una nube di vapore, per maggiormente aumentare il calorico della sala. Le mura sono costruite fin sotto la volta come nella sala precedente, cioè con controfodera per la circolazione del vapore.

Sono pregevoli le decorazioni di stucchi, ed il gusto del colore dato alle pareti, di rosso intramezzato da pilastrini di color giallo con capitelli bianchi.

Apresi altra località, di fronte all'entrata della palestra, destinata pel districtario, ove si toglieva il sudore con le strigili. A sinistra è un lungo corridojo per altra uscita nel vicolo, nel quale sono costruiti altri quattro camerini per bagni isolati.

Finalmente possono visitarsi le sale per le donne, che avrebbero una porta separata sulla strada di Stabia, ma noi le osserveremo entrando per la comunicazione che hanno con la palestra vicino al vestibolo.

Un gran salone a volta con eleganti lavori di stucco e pavimento di marmo, forma la galleria di trattenimento. Nel muro sono molte nicchie per deporre i vasi delle essenze, le lampade ed altro; e gira intorno alle stesse pareti un lungo sedile di fabbrica.

A sinistra entrando trovasi una graziosa sala circola-

re pel bagno freddo, con quattro nicchie nel suo giro, ove potevano esservi sedili mobili per deporre gli abiti; ed altra piccola nicchia di fronte alla porta serviva per dar passaggio ad un getto di acqua.

Viene rischiarata questa sala dall'alto, per mezzo di un lanternino. Vi sono diversi ornati di stucco, ma moltodanneggiati, come anche i dipinti delle mura, ove vedevansi due figure: quella a destra di un Sileno sedente, l'altra a sinistra di una Venere in riposo veduta di schiena.

In altra sala osservasi il tepidario, che ha un bel fregio di stucco molto danneggiato, con cariatidi, triremi, e divinità marine. Il pavimento, che ora è tutto crollato, vien detto suspensura da Vitruvio, poichè costruito sopra pilastrini per la circolazione del vapore, che si eomunicava dai vicini fornelli, e saliva fin sotto la volta per le pareti con controfodera. A destra è il bagno dettodagli antichi baptisterium, che consiste in una vasca rettangolare destinata pei bagni di acqua calda, e che doveva essere stata rivestita di marmo.

L'altra sala in prosieguo era quella del *sudatorio*, con egual pavimento della sala precedente, e mura con controfodera. Dispiacevolmente queste due sale sono molto rovinate.

Fu inoltre rinvenuta una iscrizione in marmo, oggitrasportata al Museo, dalla quale sappiamo che Caio-Vulio figlio di Caio, e Publio Aninio figlio di Publio, Duumviri per amministrar la giustizia, fecero far la stufaed il districtario (1), e restaurare i portici e la palestra per decreto dei decurioni, col denaro destinato per leggé-

<sup>(1)</sup> Componevasi questo di una o più sale nelle Terme, ove i bagnanti si facevano togliere it sudore con le strigili.

ad essere impiegato nei giuochi o in un monumento. Essi medesimi sorvegliarono ed approvarono i lavori.

#### Casa di Cornelio Rufo.

n. 15.

La disposizione architettonica può dirsi conforme alle altre abitazioni. Ma ciò che la rende importante si è il ritratto del proprietario scolpito in marmo, e situato di fronte all'entrata, col nome di cornello refo.

Traversando il *tablino* ed il gran *peristilio*, si esce per una porta *postica* alla strada Stabiana.

Nel quadrivio che è tra questa casa e le Terme Stabiane, trovasi una fontana, ed una grande base di marino, che reggeva la statua di *Marco Olconio Rufo*, oggi al Museo, con la corrispondente iscrizione:

M. HOLCONIO M. F. RVFO
TRIB. MIL. A POPVL. II. VIR. I. D. V.
QVINQ. ITER
AVGVSTI. CAESARIS. SACERD
PATRONO. COLONIAE

A M. Olconio Rufo, figlio di Marco, eletto dal popolo Tribuno dei soldati, Duumviro per amministrar la giustizia cinque volte, delle quali due quinquennale, Sacerdote di Cesare Augusto, e Patrono della Colonia.

#### Casa n. 4.

Le due botteghe precedenti segnate coi n. 2 e 3 hanno

comunicazione tra loro, e sono dipendenze della casa. Dal che puossi congetturare, che il padrone di questa non era estraneo al commercio che vi si faceva. Una di esse conteneva un armadio con tre ordini di scanzie sporgenti dal muro, e rattenute sulle pareti da panconcelli di legno. L'altra bottega ha una cisterna, ed in una parete vedesi l'immagine della Fortuna, e nell'altra di rincontro v'era un Mercurio, che ora osservasi al Museo.

Entrando nel protiro, si scorgono i fori per la barra di legno, onde assicurare internamente la porta. Le pareti dello stesso protiro sono dipinte in nero, con un podio rosso diviso in tre scompartimenti.

L'atrio ha pavimento di lastrico con pezzetti di marmo bianco, e nel mezzo l'impluvio privo di rivestimento. Sulla parete a sinistra vedesi il dipinto di un Sileno sdrajato e coronato di edera, che stringe fra le braccia il piccolo Bacco, il quale cerca svincolarsi da quegli amplessi. L'atrio non fu scarso di oggetti, e vi si rinvennero due cadaveri.

Il primo cubiculo a destra comunica colla bottega n.º 3, che facilmente era abitata dal servo incaricato della vendita delle derrate del padrone.

Nel cubiculo seguente si osserva l'incavo ove introducevasi la sponda del letto. Le pareti sono bianche, e su questo fondo tra diversi ornati veggonsi le protomi di personaggi Bacchici.

Il cubiculo a sinistra ha pure comunicazione con la bottega che sporge sulla strada.

Il cubiculo seguente ha le pareti bianche a scompartimenti, con quattro quadretti, due dei quali sono distrutti, restandovi quello di un vecchio Fauno, che ha il tirso fra le mani ed un vaso; e l'altro di una giovine donna ragionante con uno schiavo orientale.

Viene appresso un'ala con le pareti tramezzate di architetture, e col podio nero. Di prospetto all' ingresso osservasi il dipinto, danneggiato in parte, di Apollo che ha raggiunta Dafne e la stringe fra le braccia, mentre la Ninfa caduta sulle ginocchia si sforza di respingere gli amorosi amplessi del nume. Un Amorino, rattenendo l' aureo velo, fa sì che essa mostrisi tutta nuda. A sinistra della medesima stanza osservasi altro dipinto con Perseo ed Andromeda.

L'ala a destra dell'atrio dicde moltissimi oggetti, quasi tutti utensili di cucina.

Di fronte all'entrata è collocato il tablino: dei due quadri delle pareti resta sol quello, che è a sinistra del riguardante, esprimente Leda che mostra a Tindaro i tre fanciulletti nati dall'uovo.

Passando per il peristilio, si ha nel mezzo un piccolo giardino e due fontane, delle quali una è quadrata; l'altra è formata con una scaletta di marmo sormontata da una statuetta di un fanciullo con vaso tra le mani, da cui sgorgava l'acqua.

A destra ed a sinistra sono due sale; quella a sinistra potrebbe essere stata destinata per sala da pranzo, triclinio, ed è graziosamente decorata di ornati su fondo nero, con due quadri: quello a sinistra rappresenta Frisso sull'ariete che attraversa il mare, ed Elle sul punto di annegarsi nelle onde; l'altro a destra rappresenta Arianna abbandonata da Teseo.

In vicinanza di questa sala trovasi la cucina con fine-

stra sporgente nel menzionato triclinio, per la quale i servi somministravano le vivande.

Nel giro delle pareti del peristilio stanno effigiati quattordici quadretti, dei quali otto rappresentano paesaggi e marine, ed altri sei ritraggono frutti e commestibili.

Segue al detto peristilio una porta segreta della casa, che ha l'uscita in altra via, per cludere qualche volta l'aspettativa degl'importuni clienti.

Le tre camere di prospetto al tablino sono più interessanti per le dipinture. Nella prima stanno effigiate due leggiadre figure di Nereidi che attraversano l'Oceano, l'una su di un toro marino, l'altra attenendosi ad un ippocampo, e son guidate da un Amorino. Nella parete di fronte all'ingresso osservasi altro dipinto assai degradato dal tempo, che contiene un eroe accanto ad una donna ed un Amorino. Nella stessa parete scorgesi la particolarità di un'apertura quadrata presso il suolo, sporgente in un locale chiuso, ove passa un canale per raccogliere le acque e le immondizie. Tale apertura aveva la sua porta di legno, e serviva di armadio per riporre le lampade spente, essendosene trovate otto ivi conservate.

Viene dopo un'ampia exedra con piccolo riquadro incavato nel mezzo, per contenere forse qualche piedistallo. Nella parete di fronte vedesi effigiato Narciso specchiantesi nell'onda sottoposta di un fiume. Nella parete a sinistra vedesi un bellissimo quadro rappresentante Ermafrodito nudo ed in piedi, poggiato col sinistro braccio alla spalla di Sileno, che con la lira sembra accompagnare il suo canto, mentre un Amorino suona la tibia; dall'altro lato è una Baccante ed un piccolo Satiro.

Il terzo dipinto anche è pregevolissimo, e rappresenta Bacco sorprendente Arianna che dorme, guardata da un Genio alato, mentre un Faunetto solleva il velo che la ricopre. Sulla rupe veggonsi molte Baccanti precedute dal vecchio Sileno, che formano il seguito del nume. Presso a queste pitture sono molti paesetti, ed è notevole il podio dipinto ad imitazione del marmo.

Il triclinio contiguo a questa sala, che ha pure altra grande apertura sotto il portico, ha tre quadri, dei quali uno è quasi perduto. Nella parete a destra vedesi quello che rappresenta il giudizio di Paride; e nell'altra a sinistra, Achille riconosciuto da Ulisse fra le donzelle di Licomede.

In seguito può osservarsi la cucina e sue dipendenze, nella quale scorgesi un pancone di marmo, una vasca di fabbrica, una piccola nicchia per qualche divinità domestica, ed una grande fornace.

Uscendo da questa casa per la cennata porta *postica*, si passa alla strada che mena ai Teatri.

## Foro triangolare e Tempio detto di Ercole.

Questa piazza è situata sul culmine di una collinetta bagnata ai suoi piedi dal Sarno, allorchè questo fiume scorreva molto dappresso a Pompei. È quindi probabilissimo, che alle sue radici sorgessero quei tanti magazzini di deposito, che animavano il commercio di questa ricca città.

Vedesi innanzi tutto il vestibolo con otto colonne di

fronte, e si osservano ancora i frammenti della grande cornice che sovrastava alle medesime.

Nel centro era un antico tempio di costruzione greca, e quindi di epoca anteriore ai romani. Quivi si osserva benanche un *puteal* circondato da un piccolo tempio, eretto per cura di Numerio Trebio magistrato supremo.

A poca distanza è un sedile semicircolare, nella cui spalliera eravi un quadrante solare.

Il lato sinistro di questa piazza, che guarda l'oriente, ha una lunga scalinata, per la quale si discende nel

## Ludo Gladiatorio.

Dapprima credevasi che questo luogo fosse stato un quartiere di soldati, pel rinvenimento fattovi di alcune armature, dei ceppi o ferri di castigo, ove erano attaccate le ossa dei piedi di vari scheletri. Le ricerche però fatte in ciascuna parte di questo edificio somministrarono ad un chiaro Archeologo pruove convincenti, per crederlo il Ludo Gladiatorio.

Questo recinto, ove i gladiatori erano istruiti dal maestro di scherma, è un gran quadrato circondato di colonne, che reggevano il tetto di un portico di architettura dorica. Nel giro di esso porticato è un gran numero di eamere terrene. Nelle stanze verso il cantone del lato occidentale si trovarono i ferri ed i ceppi di castigo, con gli scheletri di quegli infelici, che vi erano attaccati.

Questa macchina ferale, che oggi osservasi al Museo, è formata da una lunga e doppia spranga di ferro, avente di tratto in tratto venti perni elevati, che finiscono superiormente in anelli. Tra l'un perno e l'altro il delinquente doveva riporre i piedi, i quali venivano chiusi e ristretti da un ferro rotondo trasversale, che passava per quegli anelli, ed in un lato vi era la serratura a chiave per fermare il ferro trasversale. Presentemente si è sostituito l'antico ceppo con un altro di legno, per darne una idea all'osservatore.

Da questo pianterreno si ascendeva al piano superiore, dove era la caserma dei gladiatori, per mezzo di una scalinata all'angolo presso la prigione. Nel solo lato settentrionale erano rimasti alcuni avanzi bastevoli per riconoscerne il modo di costruzione; sulla qual norma le camere sono state rifatte con la stessa loggia di legno, di cui parla Vitruvio.

#### Teatro Comico.

Una delle particolarità di questo teatro si è, che in costruzione era coperto da un tetto. Però era in istato di rifazione dopo il tremuoto del 63, argomentandosi dalle colonne che reggevano il tetto, le quali nello scavo si trovarono rovesciate, e dall'essersi qui rinvenuta una grande quantità di nuove tegole disposte in ordine, cioè l'una sull'altra, e numerate con carbone, le quali forse erano destinate pel tetto, oltre un mucchio di statue rotte e troncate riposte in un canto.

Si noti aucora, che tanto questo Teatro comico, quanto il tragico, ed il Foro contiguo, sono fabbricati sopra uno strato di lava vesuviana antichissima, che porge a questi edifizi il più saldo fondamento.

Quivi eseguivansi gli spettacoli musicali, le comme-

die, le rappresentazioni mimiche e satiriche, i certami poetici, e spesse volte le dispute filosofiche.

È degno di essere ammirato il pavimento dell'orchestra, che è di marmi greci disposti in vari quadrati, dove si legge in grandi lettere M. HOLCONIVS M. F. VERVS II VIR. PRO LVDIS. Ma probabilmente il nome vero del Duumviro è Oculazio, scambiato poi in Olconio, quando venne questa epigrafe restaurata pei guasti fattivi dai soldati austriaci.

Lo stesso pavimento termina nell'una e nell'altra parte dell'emiciclo in due zampe leonine di tufo vulcanico.

La cavea o platea è terminata inferiormente con quattro gradini più spaziosi degli altri, ove sedevano i decurioni, e i magistrati. Dopo questo primo ordine segue un parapetto di separazione, con un gradino più largo; indi sono altri diciotto gradini, fra i quali era altro parapetto, per dividere la seconda cavea dall'ultima, dove sedevano le donne ed il popolo. Intersecano la media cavea dall'alto in giù sei strette scalette, che partono dai vomitorii superiori, corrispondenti al corridojo coverto; queste servivano per dar adito al popolo, onde ciascuno prendesse il posto, che venivagli assegnato per mezzo della tessera, o biglietto di entrata, consistente in un pezzo di osso, ove era segnato il numero del posto. Possono osservarsene molte al Museo.

La scena è costruita in mattoni ad opera reticolata; essa consiste in un gran frontespizio a tre porte con piccola area nel davanti, elevata circa cinque palmi dal pavimento, ed aveva un tavolato, potendosi scorgere i fori della travatura che lo reggeva.

Dall'una e l'altra parte del proscenio si osservano due

tribune, che dovevano essere rivestite di marmi, e vi si ascende per due gradinate corrispondenti all'interno della scena.

Tutta la disposizione dei posti spettanti alle diverse categorie di persone si rileva con chiarezza dagli antichi scrittori, come Vitruvio ed altri, i quali hanno parlato diffusamente degli usi, costumi, e disposizioni architettoniche di tutti gli edifizi degli antichi romani.

Finalmente sulla porta che sporge alla strada di Stabia si legge una iscrizione, dalla quale si rileva, che i Duumviri Caio Quinzio Valgo figlio di Caio, e Marco Porcio figlio di Marco, per decreto dei decurioni dettero a fare il teatro coverto, e l'approvarono.

## Teatro tragico.

Questo grande cdifizio spiacevolmente fu trovato in uno stato di degradazione, forse perchè volevasi restaurarlo. Però esso dimostra una somma perizia nell'arte, ed una gran profusione di lavoro.

Il prim' ordine di scalini di marmo bianco, che sono più larghi degli altri, era destinato per le persone distinte, vale a dire i Decurioni, gli Augustali, e coloro che avevano il privilegio del bisellio (sedia di onore che il popolo concedeva a qualche magistrato). Nei due lati erano due divisioni, per i magistrati di Roma e quelli municipali. Veniva in seguito il posto per i militari ed i cittadini, che facevano parte di qualche corporazione. I terzi ed ultimi posti erano occupati dal popolo e dalle donne.

Nel centro dei gradini eravi forse una statua di marmo

dedicata a M. Olconio Rufo, leggendosi questa iscrizione sul piano d'uno scalino:

M. HOLC ONIO V. F. RVFO
H. V. I. D. Q VINQ VIENS
TTER. QVINQ. TRIB. MIL. A. P.
FLAMINI. AVG. PATR. COLO. D. D.

Dai *vomitorii* o porte superiori, il popolo discendeva nella *cavea* per prender posto. Questi *vomitorii* corrispondono al corridojo coperto, che ha l'entrata dal porticato superiore del Foro triangolare. Dallo stesso corridojo si ascende alla terza *carea* per una scala interna, e qui eravi una ringhiera di ferro, che prendeva tutta la estensione dell'emiciclo.

Nei due estremi dei primi gradini vedonsi due tribune di tufo vulcanico, assai danneggiate, che dovevano essere ricoperte di marmo. In quella a destra si rinvenne una sedia curule, ove sedeva il Duumiviro che presedeva al teatro. In Roma appellavasi podium, e vi sedeva l'Imperatore.

Entrasi nell'orchestra per due passaggi spaziosi con porticati. Queste due entrate nominavansi anche romitorii, dai quali gli uditori ascendevano ai gradini della cavea. Benchè il teatro non avesse il tetto, pure nelle circostanze più solenni si costumava di coprirlo con le tende; e ciò viene confermato negli affissi pubblici, che si trovano dipinti sulle mura in diversi punti della città, ove si annunziava che il teatro sarebbe stato coperto di tende.

La scena si compone di un frontespizio a tre porte, in-

nanzi alle quali è lo spazio ove rappresentavano gli attori, con altre due porte laterali. La sua prospettiva offre decorazioni architettoniche costruite in mattoni, e una volta rivestite di marmo.

La scena nel davanti era chiusa da una tela, egualmente che i nostri teatri; con la sola differenza che invece di salirla in alto, gli antichi la facevano scendere in giù, scorgendosi il vuoto nel pavimento.

## Tempio d'Iside.

Pel commercio che questa città aveva con l'Egitto, e più ancora per una colonia di Alessandrini, che vi migrò verso gli ultimi tempi della repubblica romana, si trova in Pompei stabilito un Tempio dedicato ad una delle principali divinità dell'Egitto.

Sulla porta di entrata leggesi una iscrizione, dalla quale si rileva che Numerio Popidio Celsino, figlio di Numerio restituì dalle fondamenta col suo danaro il tempio d'Iside caduto pel tremuoto, per la quale generosità i Decurioni, essendo egli ancor nella fresca età di sei anni, l'aggregarono gratuitamente al loro ordine.

Questo Tempio è coperto, ed è circondato dal solito porticato. Le sue mura erano rivestite di stucco. In fondo è il santuario isolato, che consiste in un tempietto una volta coperto da un tetto ed abbellito di stucchi; nel frontespizio sono due nicchie per contencre statue. Vi si osservano due are verso il lato sinistro, e lateralmente alla scala erano poste due tavole con iscrizioni geroglifiche, denominate Tacole Isiache. Quindi si passa nella cella, che è preceduta da un piccolo vestibolo, con

sei colonnette e pavimento di musaico oggi distrutto. Entro la *cella* si rinvenne il simulacro, con la seguente iscrizione nella base:

# L. CAECILIVS PHOEBVS POSVIT

cioè: Lucio Cecilio pose, avendo ottenuto il luogo per decreto dei Decurioni.

Al disotto del podio è osservabile una cameretta, dove sospettasi che i furbi sacerdoti si nascondessero, allorchè rendevano gli oracoli in nome della Dea, scorgendosene la piccola scalinata al di dietro del tempietto.

Nella parte scoperta del porticato resta uno spiraglio del moderno canale del fiume Sarno.

Presso all' ara sinistra vedesi una piccola stanza isolata, con sotterranea gradinata, e ben decorata nelle pareti di bassorilievi di stucco. Forse era destinata per le purificazioni.

Presso l'entrata si trovarono accosto alle colonne due vasche *lustrali* di marmo, ed una cassettina di legno marcito con monete di bronzo.

Vi erano diversi dipinti, che ora sono trasportati al Museo, e le statue d'*Iside* e di *Anubi* con moltissimi arredi sacri, non esclusi i lunghi tasti per osservare le viscere degli animali, da cui si traevano gli augurii.

A sinistra del Tempio sono alcune stanzette con cucina, destinate per i sacerdoti che dimoravano nel Tempio medesimo, ove furono trovati diversi utensili di cucina. In una di queste stanzette fu rinvenuto lo scheletro di un sacerdote con la scure in mano, forse volea rompere un muro per fuggire.

Alle spalle del santuario trovasi altro locale, ove si giunge passando alcune arcate. Questo vien chiamato *Curia Isiaca*, ed è un edificio osco, denominato *trebus*, il che rilevasi dalla iscrizione osca quivi trovata.

Vi si rinvennero ancora molti strumenti pei sagrifizi, e tra gli altri alcuni *sistri*, che col loro suono accompagnavano sempre le cerimonie Isiache.

#### VIA STABIANA

## Tempio di Esculapio.

Sul lato sinistro, risalendo dai Teatri verso il quadrivio d'Olconio, trovasi un piccolo Tempio detto di Esculapio, pel rinvenimento qui fatto di una statua di terracotta, che rappresentava il dio della medicina.

#### Casa del Citarista.

segnata col n. \* 110.

Questa casa chiamasi del *Citarista*, per esservisi rinvenuta una magnifica statua di bronzo, di grandezza al naturale, cioè Apollo suonando la cetra, che oggi osservasi al Museo.

Dal protiro si passa in un atrio con cubiculi laterali, e tablino di prospetto, che resta ad un livello superiore dell'atrio, e vi si passa per un piccolo corridojo o fauce che mena al peristilio. Qui osservasi una vasca semicircolare ad uso di fontana, sul cui giro furono rinvenuti diversi animali in bronzo esprimenti una scena di caccia. Nel mezzo era situato un cinghiale che fugge, cui si avventano due cani; lateralmente vedevansi un leone ed una cerva egualmente in fuga ed una serpe.

Apresi una porta presso il muro a destra, che dà passaggio ad un secondo peristilio con giardino nel mezzo e stanze laterali.

Di fronte al primo peristilio evvi una larga porta ad arco, che serve d'ingresso ad un piccolo atrio con varie sale laterali; ed è osservabile il dipinto a sinistra rappresentante il giudizio di Paride. Sul lato sinistro del medesimo peristilio trovasi una scalinata, che corrisponde a un altro ingresso di questa casa sulla via dell'Anfiteatro.

## Isola di M. Epidio Sabino.

L'isola che sulla strada dell'Anfiteatro sta dirimpetto alla casa del Citarista comprende, oltre parecchie botteghe e case minori, due abitazioni principali. La prima è certamente di M. Epidio Sabino, quello stesso che viene acclamato Duumviro per giudizio di Suedio Clemente, nel programma che si legge nel muro esterno. Questa casa distinguesi da tutte le altre finora scoperte, perchè ha sulla strada un rialzo a guisa di loggiato, da cui si ascende alla porta d'entrata. L'impluvio è costrutto di tufo, e circondato da un portico di colonne doriche. In fondo alla camera che è accosto al tablino, vedesi un grande altare, che sostiene un tempietto di forme assai

tozze, e la sottoposta iscrizione mostra che era dedicato ai Lari ed al Genio del padrone di casa. Evvi a sinistra dell'atrio l'ingresso che conduce al piano superiore, del quale rimangono alcuni pavimenti. Uno stretto corridojo, pure a sinistra del tablino, mette in communicazione l'atrio col giardino.

La seconda abitazione principale mostra, per la sua irregolare disposizione, che ebbe a soffrire parecchi cambiamenti. Nell'angolo a dr. del muro d'entrata trovasi un altare pei domestici Lari, simile a quello della casa precedente. Le stanze intorno all'atrio sono semplicissime: al contrario la decorazione del tablino mostrasi veramente sontuosa: fra i prospetti architettonici, e le drapperie che ne ornavano le pareti, v'erano due quadri, dei quali il primo trasportato al Museo rappresenta un Ermafrodito, che mentre dorme vien discoperto da un Satiro, e dell'altro rimane un piccolo frammento con un Amorino ed un Panisco. Dal tablino si ascende per due gradini a una stanza bislunga, che pare un ninfeo, circondata da un portico di nove colonne. Girando attorno al ninfeo si passa a tre stanze. In quella a dr. si scopersero due importanti pitture: l'una rappresenta Ercole musagete, Orfeo e la più parte delle Muse, ogni figura avendo il nome scritto in lettere greche: l'altro quadro rappresenta in un paesaggio Atteone e Diana. Nell'ultima stanza a sin. veggonsi due altre pitture: Ercole che insieme a Telamone libera Esione; e Ippolito ehe ricusa inorridito le proposte di Fedra. Questa stanza è di passaggio al giardino, dal quale si riesce in un secondo atrio, circondato da varie stanzette, fra cui è la cucina col forno, dove si trovò una pentola ben coperchiata piena di acqua. Questo secondo atrio ha una particolare uscita sul vicolo, che corre parallelo alla via Stabiana, e all'estremità di questo vicolo è da notarsi l'arco soprapposto, che pare avesse dovuto unire le due abitazioni sui due lati opposti della via.

#### Casa di Marco Lucrezio.

segnata col n. 33.

Essa è molto importante per le sue decorazioni, e per le sculture rinvenutevi.

In una stanzetta del peristilio si scoprì un dipinto, che ora è al Musco, rappresentante una tavoletta pugillare, con lo stilo, un calamaio, la canna, un suggello, e le seguenti parole: M. Lucretio Flam. Martis Decurioni Pompei., cioè: A Marco Lucrezio Flamine di Marte, Decurione di Pompei; in conseguenza questa casa apparteneva ad esso Marco Lucrezio.

La disposizione architettonica è molto ingegnosa, poichè entrando si ha una sorprendente prospettiva, prodotta dalla fontana posta in fondo, e in un piano superiore al livello dell'atrio.

Nel protiro si osserva dipinta nel lato destro una donna suonando la doppia tibia, mentre un uomo le si poggia alla spalla; nel lato sinistro si osserva la parte superiore di un quadretto esprimente Cerere con due fiaccole.

Nell'atrio si scorgono dipinti architettonici, con ippocampi, Tritoni, e Centauri, e nel giro sono quattro stanzette (cubiculi), due ale, e la sala da pranzo (triclinio). Di fronte è il tablino, e dall'ala sinistra si passa alla cucina e sue dipendenze. Nel piccolo passaggio, detto fauce, a sinistra del tablino, vi è una scaletta che mena al peristilio che, come abbiam detto, resta ad un livello superiore a quello dell'atrio.

Una graziosa fontana in musaico e conchiglie abbellisce in principal modo questo peristilio. Essa è in forma di una edicola sovrapposta ad una scaletta di marmo bianco, sul culmine della quale resta una statuetta di Sileno pure di marmo.

Due pilastrini sormontati da erme bicipiti fiancheggiano la nicchia. Più innanzi è una vasca circolare a guisa di peschiera, dal cui mezzo sorge un tronco di colonna, che serviva per getto d'acqua. Intorno alla stessa vasca sono diversi animali e due Faunetti in marmo, i quali davano altri scherzi di acqua. Altri due pilastrini sormontati da erme bicipiti chiudono nel davanti questo ingegnoso concerto di sculture.

Finalmente alle spalle di detta fontana, da un lato si trova una scalinata che conduce nella sottoposta cantina, e dall'altro lato si passa in un piccolo appartamento.

## Casa e forno di P. Paquio.

Dietro all'atrio si vede il forno con le macine per siarinare il grano, e una camera pel panificio. Sul lato destro fra due cubiculi vi è un corridojo, che serve di passaggio ad una piccola casa, abitata certamente dal padrone del forno, P. Paquio Proculo. Nel tablino, che è a dritta, si trovarono i ritratti del capo della casa e di sua moglie, dipinti sulla parete, come anche un quadretto rappresentante Amore e Psiche.

#### Officina.

segnata col n. 24.

Intorno all'atrio veggonsi molti fornelli per grosse caldaje addossati o alle mura, o alle colonne che sostenevano il portico. A sinistra vedesi la gradinata che conduceva al piano superiore, e a dritta v'è un grosso stipo, dove si rinvennero molti e bellissimi vetri.

#### Casa.

segnata col n. 20.

Questa piccola abitazione offre nel tablino ben decorato quattro graziosi quadretti; i due a sinistra rappresentano il giudizio di Paride, e una Nereide sopra un cavallo marino; quelli a dritta il rapimento d'Europa, e un Satiro che discopre una Ninfa.

## Vicoletto tra la via Stabiana e il vico Storto.

Sui due lati di questo breve vicoletto veggonsi parecchie abitazioni, che tornarono a luce verso gli ultimi mesi del 4867, e nell'anno 4868. Le tre a sinistra, venendo dalla via Stabiana, appartenevano a persone ben note nei programmi elettorali.

Infatti la prima era di M. Gavio Rufo, la seconda di C. Vibio, e la terza di N. Popidio Prisco. Quest' ultima,

scavata nel 4864, è la più notevole per la sua grandezza, e per altre considerazioni ancora. Vi si rinvenne una gran provvista di marmi colorati, dai quali ha preso l'abitazione il nome di *Casa dei marmi colorati*. Nel peristilio, vi è a sinistra un pozzo alto 440 palmi, e fu trovato con una considerevole quantità di acqua. Ma la scoverta più importante, che fu fatta in questa casa, è la statuetta in bronzo del Sileno ubbriaco, che è tra le più belle sculture del Museo Nazionale. Questa casa ha una seconda porta sul vico degli Augustali.

Imboccando il vico storto, e voltando a dritta, si riesce nella Strada della Fortuna.

#### STRADA DELLA FORTUNA.

In un vicolo a dritta di questa strada, v'è una casa scavata alla presenza degli scienziati del 7.º congresso italiano nel 1845; per la quale circostanza ha preso il nome di

## Casa degli Scienziati.

L'atrio ha il solito impluvio di marmo, sul quale è una nicchia. Quindi si passa al peristilio con colonnato, nel cui fondo si osserva una fontana in musaico e conchiglie.

In una stanzetta dell'atrio è un dipinto molto danneggiato, rappresentante Teseo che abbandona Arianna alla presenza di Minerva. In altro muro si scorge Pasifae seduta mostrando un toro, alle sue spalle vedesi una donna, che si curva innanzi per osservare il di lei imbarazzo ed agita un ventaglio: l'altra figura che non si scorge intera è forse Dedalo.

## Casa della Caccia.

segnata col n. 14.

Ritornando sulla strada della Fortuna, trovasi sull'angolo a sinistra quest'abitazione, di cui facevano parte le botteghe presso l'entrata.

Nel tablino si veggono rapresentate diverse scene di caccia, e nel muro in fondo del peristilio si osserva altro dipinto, che esprime una caccia di animali.

## Casa di Arianna.

o dei capitelli colorati.

I due nomi di questa casa hanno origine dalla pittura di una stanza presso il tablino, che rappresenta l'abbandono di Arianna, e dalle colonne del peristilio, i capitelli delle quali erano dipinti con brillanti colori. È singolare la costruzione di questa casa; poichè avendo due entrate, una sulla strada della Fortuna, e l'altra sul vico degli Augustali, il visitatore da qualunque parte entri ha sempre innanzi la consueta disposizione d'una casa pompeiana, cioè un atrio terminato da un tablino, e poi il peristilio. Le sue principali pitture sono oggi al Museo.

## Casa del Granduca.

Vi si osserva una graziosa fontana in musaico, la cui nicchia era decorata di una statuetta; ed un dipinto che esprimeva Antiope ordinando ai suoi figli di legare Dirce al toro furibondo (ora trasportato al Museo).

## Casa della parete nera.

segnata col n. 7.

Essa ha il tablino con pavimento di musaico, ed il peristilio con portico sostenuto da colonne di stucco, potendosi osservare a sinistra la cornice sovrapposta alle colonne, dipinta con molto gusto a vari colori. Nel centro è una vasca quadrata per fontana, ed in prosieguo altra vasca semicircolare anche per fontana. In fondo si ha una sala di ricevimento con le pareti dipinte interamente in nero; ciò ha dato occasione di denominarla della parete nera.

Sulle stesse pareti osservansi diversi quadretti. Il primo a destra esprime un Amorino scherzando con Psiche. Il secondo rappresenta quattro Amorini che scherzano giocosamente innanzi ad un'erma di Priapo itifallico. Il terzo esprime un sacrifizio a Marte. L'altro in prosieguo presenta anche un sacrifizio forse a Mercurio.

Il resto della parete è assai ben decorato con disegni architettonici.

## Casa dei capitelli figurati.

segnata col n. 6.

I pilastri che fiancheggiano la porta sono sormontati da capitelli in cui sono figurate teste umane.

#### Casa del Fauno.

da n. 51 a 56.

Questa vasta abitazione ebbe nome dalla celebre statuetta di bronzo del Fauno danzante trovata nell'atrio.

Il pavimento del vestibolo è di diversi marmi: e nei due lati, sull'alto delle mura, si osservano due edicole molto ben lavorate a stucco; come pure sono da ammirarsi gli stucchi delle mura dell'atrio, i quali hanno uno smalto simile al marmo. Nel centro è l'impluvio con bel rivestimento di marmi, ed una piccola base che reggeva la statuetta di sopra accennata del Fauno danzante.

In giro sono otto sale, e di fronte è il tablino.

Nell'ala a sinistra osservasi un quadretto in musaico, esprimente tre colombe che tirano un filo di perle da un cassettino.

Quindi si passa nel peristilio, e nella gran sala di fronte fu rinvenuto l'impareggiabile pavimento in musaico, che rappresenta con figure quasi al naturale una battaglia fra Dario ed Alessandro. Oggi questo prezioso monumento ammirasi al Museo, unitamente ad una gran soglia pure in musaico, figurante un festone di fiori e frutti.

Nel triclinio si rinvenne l'altro musaico anche pregevole, figurante Acrato che cavalca una pantera, parimenti

trasportato al Museo. L'altro rappresentante un leone ammirasi ancora al suo posto, ma dispiacevolmente è alquanto degradato. Finalmente son da ricordare altri due quadretti dello stesso genere, uno di un gatto divorante un uccello, e l'altro con crostacei e pesci (oggi al Museo).

Nel terzo cortile, con colonnato in giro, che formava un vasto porticato, si osserva a sinistra una quantità di anfore addossate al muro, ed unite fra loro per la cenere consolidata.

Non fu scarsa questa casa di oggetti svariati di oro e di bronzo, non che di alcuni scheletri.

Proseguendo il cammino di questa strada, si giunge ad altro quadrivio, ove si ha a destra un arco di trionfo, ed all'angolo sinistro un Tempio detto

## Tempio della Fortuna.

Il prospetto del Tempio offre una bella scala di marmo bianco, dopo la quale si elevano quattro colonne, essendosene rinvenuti i soli capitelli.

La cella era coperta da tetto, e le mura erano rivestite di marmo. Vi si rinvenne una iscrizione frammentata con le parole:

#### augusto - caesari Parenti Patriae

Nel fondo è una nicchia, innanzi alla quale è un'ara. Il santuario era fiancheggiato da due statue, che furono trovate cadute sul pavimento. La nicchia era sormontata da un frontespizio di marmo, che ora osservasi sul pavimento, in fronte al quale leggesi la seguente iscrizione:

M. TVLLIVS. M. F. D. V. I. D. TER. QVINQ. AVGVR. TR. MIL. A. POP. AEDEM. FORTVNAE. AVGVST. SOLO. ET PEQ. SVA.

Marco Tultio figlio di Marco, tre volte Duumviro per amministrar la giustizia, delle quali una volta Quinquennale, Augure e Tribuno dei soldati eletto dal popolo, elevò dalle fondamenta e a proprie spese il Tempio della Fortuna Augusta.

Nel mezzo della scalinata elevasi un'altr'ara per le offerte pubbliche, innanzi alla quale sono alcuni perni di ferro, che facevano parte di un cancello.

Di fronte a questo Tempio v'è uno stabilimento di bagni, che noi osserveremo dalla parte della strada delle Terme.

## STRADA DI MERCURIO

Le si è dato questo nome pel bassorilievo scolpito sul pilastrino di una fontana, che incontrasi a sinistra verso la metà della strada. Per questa medesima via si giunge fin sotto le mura della città.

#### Tintoria o Fullonica.

Sul lato sinistro. Segnata coi n 34

Quest'edifizio ha due porte in due diverse strade, in

quella di Mercurio, e nel vicoletto fra la casa di Pansa e quella del poeta tragico.

Si osserva di faccia all'entrata una piccola fontana, e sul pilastrino a sinistra di essa, vedesi dipinto un Nettuno che si poggia ad un'urna, e di prospetto nell'altro pilastro, una giovine con una secchia. Altro dipinto che decorava lo stesso pilastro è stato trasportato al Museo, e rappresentava alcuni uomini intenti a lavare biancherie o pannilana. Sull'altra faccia del medesimo pilastro era figurato un pressoio per asciugare i panni bagnati, ed una donna seduta dando ordini ai servi. Sull'altro pilastro a sinistra sono dipinti i serpenti, come simbolo di buon augurio.

Il portico è circondato di camere per gli operai dell'opificio; e vi si osserva un forno nel lato sinistro.

Nella terza località a destra sono le vasche per lavare i panni, e vi si trovò una quantità di sapone (luto fullonico) e vari vasi colmi di calcina unitamente ad alcune caldaje di rame.

In fondo al cortile sono altre quattro vasche, ed un lungo banco di pietra con vaschetta a sinistra, egualmente destinato per imbianchire le stoffe.

Dallo stesso edifizio si passa a destra in un atrio con sei colonne, che reggevano il tetto di un porticato, nel cui mezzo è l'impluvio ed il puteale in terracotta. Da questo atrio si esce nuovamente alla strada di Mercurio.

## Casa della gran fontana a musaico.

n. 36.

L'atrio è di ordine toscano, fiancheggiato nell'entrata

da due piccole camere per i domestici. Nel tablino si vedono graziose dipinture, che rappresentano alcuni Genii scherzando con cani.

Nella camera di compagnia (exedra), che è di lato, era dipinta una scena drammatica, cioè due attori mascherati, che rappresentano alla presenza del corago, o direttore della scena.

In fondo al porticato si trova una fontana di marmo in forma di nicchia, rivestita di conchiglie e musaici, nel cui centro è anche in musaico una maschera, dalla cui bocca sgorgava l'acqua, che poi precipitavasi nella sottoposta scaletta di marmo. Nel centro della vasca elevasi un tronco di colonna con foro nel mezzo, da servire per far discendere l'acqua in un serbatojo sottoposto. La vasca è conformata a modo di bagno.

Due altre maschere di marmo servivano a nascondere una lampada nelle ore notturne, e dalla bocca e dagli occhi tramandavano una luce che dovea produrre un effetto bizzarro.

## Casa della piccola fontana.

n. 35.

A destra del protiro è la scala che menava all' appartamento superiore.

Entrando nell'atrio si trova anche a destra la stanzetta per lo schiavo.

Si passa all'exedra, ove sono dipinti vari uccelli e frutti, quindi nel giardino con fontana a forma di nicchia, rivestita di conchiglie e musaici. Dalla bocca di una maschera usciva il zampillo, che versavasi nel sottoposto bacino, e nel cui centro sorge una colonnetta, sulla quale poggia un genio alato (l'originale in bronzo conservasi al Museo) in attitudine di sorpresa, reggendo un cigno col sinistro braccio, dal cui becco usciva un altro zampillo.

Nei lati erano altre due statuette di pescatori (anche trasportate al Museo), uno dei quali tutto dedito al suo mestiere in positura assai naturale; l'altro addormentato ed avvolto nel suo mantello fornito di cappuccio. Tutta la parete su cui poggia la fontana è ornata di dipinti esprimenti paesaggi e marine.

Lo scavo di quest'abitazione non fu scarso di oggetti; poichè se ne rinvennero di oro, di argento, candelabri di bronzo, vasi, lampade, fornelli di ferro, e pesi di piombo.

Dalla stessa casa per una porta interna si passa ad altro cortile, nel cui fondo è una sala di ricevimento, con tavola nel mezzo, della quale resta il solo piede. Le pareti sono alquanto conservate, ed hanno piccoli quadretti con maschere ed amorini.

La seconda località a sinistra dell'entrata era destinata per sala da pranzo, ed è decorata da vari quadretti, che esprimono commestibili. Nel mezzo della sala è un piede di tavola in marmo.

Uscendo da quest'abitazione, si trova a sinistra un quadrivio ed una fontana; sul pilastro di questo, che serviva pel passaggio dell'acqua, si scorge in bassorilievo un Mercurio.

#### Casa detta di Adone.

n. 25

Vien così denominata pel bel dipinto, che occupa la parete del muro destro del peristilio, il quale rappresenta, con figure al naturale, Adone ferito sostenuto da Venere. A destra è un altro quadro, che esprime Bacco addormentato.

Nell'altro lato dello stesso peristilio, in una sala forse destinata per la toletta, si osserva dipinto un Ermafrodito in atto di adornarsi, e fiancheggiato da due figure, delle quali una regge la cassetta delle gioje, l'altra sostiene con la destra lo specchio, ove si vede l'immagine dello stesso Ermafrodito. Il resto della parete è assai ben decorato con disegni architettonici, putti, e ghirlande.

## Casa detta di Apollo.

n. 20.

Entrando nell'atrio, si ha a sinistra la scala, che conduceva al piano superiore, e sullo stesso lato scorgesi nel mezzo della parete un Apollo, che ha dato occasione a denominar così la casa. Il tablino, che è di faccia all'entrata, è molto graziosamente decorato con riquadrature di diversi colori. Nel mezzo delle due pareti laterali si osservano due quadretti, quello a destra di Adone in riposo con un Amorino, l'altro a sinistra di Venere alla toletta. Quindi si passa in un secondo cortile, ove si osserva una capricciosa fontana; nel centro di essa elevasi una piramide quadrata, sul culmine della quale

poggiava una statuetta (trasportata al Museo), che striugeva sotto il braccio un'oca, dalla cui bocca sgorgava l'acqua precipitandosi su quattro scalette di marmo, poste in ciascuna faccia della piramide. La stessa fontana è cinta da un muricciuolo, nel cui giro interno sono tante scalette. La parete, sulla quale è addossata detta peschiera, è dipinta a modo di boschetto, con alberi fruttiferi ed uccelli.

Indi si passa nel giardino, nel cui fondo sono tre nicchie per i Lari, scorgendosi in quella di mezzo un ornato di musaico.

A sinistra di esse è una stanza per dormire, posta in un livello superiore al piano del giardino e vi si ascende per tre scalini di marmo bianco. Ivi l'osservatore resta sorpreso per la freschezza dei dipinti architettonici che decorano le pareti, tra i quali sono diverse figure di Numi. La parete offre anche tre divinità diademate ed assise. Nel muro esterno della stessa stanza è altro quadretto in musaico, rappresentante Achille riconosciuto da Ulisse.

## Casa detta di Meleagro.

n. 13.

Così denominata pel dipinto del protiro, che esprime a sinistra Meleagro ed Atalanta, e a destra Mercurio che depone una borsa in seno alla Fortuna. Nell'atrio si ammiravano gli altri dipinti (che ora sono al Museo) di Achille e Deidamia, di Teti che riceve da Vulcano le armi di Achille.

In un cubiculo a destra eravi un sacrifizio di un Satiro

e di una Baccante a Priapo; e v'era anche dipinto Mercurio che dedica la lira ad Apollo.

Nelle altre stanze a destra, si osservava Ganimede assiso, ed Amore che gli conduce Giove sotto forma di aquila; e molti altri che per brevità tralasciamo.

Il tablino era decorato di paesaggi, architetture e bassorilievi. Al di sotto: un Nume con piccole corna, ed un guerriero in atto di supplicarlo; un altro quadro rappresenta gli amori di Marte e Venere.

A destra è un grande occus con piccola finestra, che apre nel cubiculo; e a sinistra un corridojo che conduce ad altre stanze.

Nel mezzo dell'atrio è un piedistallo rivestito di marmo, sul quale era una statuetta di bronzo, che serviva per getto di acqua nell'impluvio di marmo. Di lato alla fontana è una tavola con piedi elegantemente scolpiti.

A sinistra dell'atrio resta un giardino con porticato, nel cui mezzo è una grande peschiera, sormontata da fontana a cascata. Nell'angolo destro del giardino si osserva una stanzetta, che ha il pregio di aver la volta antica, ed ornati di stucco.

A sinistra di detta stanza è un passaggio che mena ad una stanza superiore destinata per dormire, scorgendovisi l'incavo pel letto.

Discendendo nuovamente nel peristilio si osservano quattro belle sale con pavimenti a musaico ben conservati. È osservabile la seconda di esse, destinata forse per sala da pranzo, che ha in tre lati un elegante colonnato con capitelli. Le colonne sono rivestite di stucco bianco, da produrre un effetto incantevole sul fondo paglino delle pareti, decorato benanche di quadretti, dei quali

quello che resta rappresenta Esculapio, che con una serpe fra le mani spaventa una Baccante.

La quarta di esse sale, che poteva servire per le danze, era anche ben decorata di dipinti, che oggi seno danneggiati. Si osserva sulla parete di fronte il quadro esprimente il giudizio di Paride.

#### Casa del Centauro.

n. 11.

L'atrio è circondato da molte camere con ornati di cornici a stucco. Di prospetto è il tablino, ed in seguito un piccolo giardino con porticato. Qui si raccolsero diversi oggetti in bronzo, e fra gli altri, due busti con gli occhi di vetro: un Tiberio fanciullo, l'altro di un incognito; un tripode, un anello con pietra incisa ed altro.

Il tablino era decorato di dipinti, che ora sono al Museo. In un lato Deianira sul carro, che presenta suo figlio Ilio ad Ercole, mentre il Centauro Nesso la supplica di passare sulla sua groppa il fiume Evemo. Nell'altro lato, Meleagro vincitore del cinghiale di Calidone, guardato con invidia dai due suoi zii materni.

Nel secondo cortile a sinistra sono due stanzette a destra dell'entrata, le quali sono osservabili per i lavori di stucco delle pareti.

Il giardino ha un sotterraneo forse per conservare il vino.

#### Casa di Castore e Polluce.

n. 10.

Essa viene considerata come una delle migliori, ed è divisa in due parti distinte, con due diverse entrate, come egualmente nella parte postica ha due uscite.

Alcune botteghe fanno parte dello stesso fabbricato, perchè comunicano con l'interno della casa. La facciata della strada è decorata di stucchi in diversi colori.

A sinistra del protiro è la cella del portinajo, e a destra la cucina, ove sono dipinti i serpenti protettori del luogo, con altra camera di dipendenza, ed una scalinata che conduceva al piano superiore.

Nella prima stanza a destra dell'atrio si rinvennero moltissimi oggetti d'argento, di osso, e di ferro.

A sinistra dello stesso appartamento è un porticato con serbatojo e fontana nel mezzo, ove erano molti quadri sul muro, che ora si vedono al Museo. Solamente si possono ammirare alcune Baccanti, e qualche figura isolata, non che diversi quadri con frutti e cacce. Finalmente può vedersi in un pilastro il grazioso dipinto del pigmeo che fa ballare una scimia.

Nel fondo del porticato è un gran salone per le feste domestiche ed i pranzi.

L'altra parte della casa, destinata per le donne, consiste in un peristilio con portico, circondato di piccoli appartamenti, ove si ammirano altri belli dipinti, cioè Castore e Polluce nei lati della porta. Gli altri in seguito presentavano il bel gruppo di un Satiro e d'un Ermafrodito; Apollo; Saturno; una Vittoria; Achille fanciullo

tuffato nello Stige da sua madre Teti; Marte e Venere; Endimione e Diana; Eco e Narciso; Giove; la Fortuna; Bacco; i quali tutti furono trasportati al Museo.

L'exedra che è la sala più importante delle abitazioni, era decorata con le seguenti pitture: Baccanti; Achille che sguainando la spada contro Agamennone viene trattenuto da Minerva; lo stesso Achille vestito da donna e riconosciuto da Ulisse alla corte di Licomede; Ulisse mendicante che riceve un soccorso dal fedele Eumeo.

Si passa finalmente in un terzo giardino.

Di faccia all'exedra si trova una piccola cappella ed i seguenti dipinti: Fedra manifestando il suo amore ad Ippolito; diverse scene teatrali; Apollo e Dafne cangiata in alloro.

In ultimo è la cucina e sue dipendenze.

Nel terzo cortile si rinvenne un forziere fabbricato nel pavimento, contenente molte monete di oro e di argento. Nella camera contigua si scoprì un musaico a meandri di differenti colori.

#### Osteria.

n. 9.

Sul bancone di fabbrica rivestito di marmi sono incastrati tre vasi, con uno scalino sul quale si esponevano i bicchieri; e scorgesi anche il fornello per riscaldare le vivande. Si passa in seguito in una piccola sala con pitture rappresentanti Amorini, Polifemo e Galatea, Venere alla pesca. Al di sotto è dipinta una caccia, e più lungi un cane ed un orso legati ad un palo che vogliono assalire un cervo. A sinistra della bettola è altra sala

con uscita segreta sporgente alla stradetta di Mercurio. In quest'ultima località erano tre pitture oscene, le quali sono distrutte. Un'altra pittura esprime un militare, che dà da bere ad un uomo, con iscrizione alla parte di sopra, tracciata con punta di ferro:

#### MARCVS FURIUS PILA MARCUM TULLIUM.

cioè: Marco Furio Pila invita Marco Tullio.

#### Casa dell'Ancora.

n. 3.

Ha preso questo nome dal musaico della soglia.

Le pitture e gli ornati di stucco delle due stanze laterali sono di un bello effetto. Una di esse rappresenta Nettuno che abbraccia una Ninfa in una grotta a riva di mare. Le altre sono molto danneggiate.

In fondo dell'abitazione vi è un sotterraneo, dal quale si passa in una gran sala circondata di nicchie, che è allo stesso livello del sotterraneo. Tanto questo che quella possono osservarsi dal loggiato superiore.

Dalla strada di Mercurio si riesce a quella delle Terme.

#### STRADA DELLE TERME.

# Terme pubbliche.

La costruzione di questo stabilimento è semplice ed elegante. Presso l'entrata si rinvenne un salvadanajo, che forse apparteneva al guardiano della porta, il quale riceveva una leggiera retribuzione da coloro che venivano a bagnarsi.

La prima sala (*spoliarium*) era destinata pel guardaroba, ove si lasciavano gli abiti, scorgendovisi tuttora alcuni buchi nel muro, che reggevano gli armadî, e due sedili nei lati.

In fondo è un grazioso gabinetto ovale (frigidarium) con vasca circolare (piscina) pel bagno freddo, rivestita di marmo, sul cui giro è uno scalino per discendervi. Nel giro del bagno sono quattro nicchie, ove le persone potevano sedersi nell'uscire dalla vasca per asciugarsi.

Dallo spoliarium si passava nel tepidario, chiamato anche sala intermedia, per non passare istantaneamente dal freddo al calore eccessivo. Quivi si osserva un gran braciere di bronzo, con tre sedili dello stesso metallo, costruiti a spese di M. Nigidio Vaccula, il quale vi fece scolpire le seguenti parole:

#### M. NIGIDIYS VACCYLA P. S.

Un ordine di piccoli atleti di terracotta, i quali sono

in positura di chi fa uno sforzo per reggere un gran peso, sostengono un cornicione che poggia sulle loro teste, e formano così degl'intervalli vuoti, ove mettevansi i vasi di profumi e di essenze.

La soffitta è lavorata a cassettoni dipinti in rosso ed azzurro, in ciascuno dei quali sono graziosi bassorilievi esprimenti: Cupido che poggiasi sull'arco; Amorini che cavalcano mostri marini; altri conducendo delfini, o guidando ippogrifi, o battendo un timpano; un Centauro, un Pegaso, un Ercole fanciullo sul leone; e ghirlande di fiori decorano tutti i lati.

L'ultima sala contiene la stufa (sudatorium), che ha in un lato una vasca rivestita di marmi (baptisterium), pel bagno caldo, e nella parte opposta una grande nicchia semicircolare (laconicum), in mezzo alla quale è una fontana, da cui sgorgava l'acqua bollente e spargeva una nuvola di vapore. Sul giro della vasca si legge in lettere di bronzo un'epigrafe la quale dice, che Gneo Melisseo Apro figlio di Gneo, M. Stajo Rufo figlio di Marco, Duumviri una seconda volta per amministrar la giustizia, per decreto dei Decurioni, presero cura di far costruire a spese pubbliche questa vasca, la quale costa 750 sesterzi (circa 25 scudi).

: La volta ha due aperture, che corrispondono al di sopra della fontana; queste erano chiuse da portelli di tegno con vetri. Sulla nicchia sonovi alcuni bassirilievi di stucco, che rapresentano Ninfe uscenti dal bagno.

Il pavimento della stufa (suspensura) è poggiato sopra pilastrini, lasciando al di sotto del pavimento un vuoto, nel quale s'insinuava il vapore della fornace adiacente. Le pareti della sala sono anche costruite in modo, che il vapore salendo da sotto il pavimento potesse circolare fra esse.

Alle spalle di detta sala è la fornace (*ipocausto*) che serviva per riscaldare la stufa situata presso i caldaj, i quali per mezzo di condotti di piombo somministravano l'acqua al bagno ed alla fontana.

Uscendo da questo pubblico edifizio de'bagni, si ha di faccia una bottega di un ristoratore, ove si vendevano le bevande calde e qualche cosa per fare una colezione, da potersi paragonare alle nostre botteghe da caffè.

#### Casa del Poeta.

Segnata col n. 2.

Questa casa è interessante per i monumenti di arte che ci ha dati.

Presso l'entrata eravi il musaico, che ora osservasi al Museo, di un cane incatenato, colle parole cave canem (guardati dal cane).

L'atrio, che ha il solito impluvio ed il puteale, era decorato di belle pitture (oggi al Museo), che rappresentano Criseide resa a suo padre, Achille e Briseide, Teti che si presenta a Giove, supplicandolo di vendicare il torto fatto a suo figlio: soggetti tutti ricavati dall'Iliade. A sinistra entrando nell'atrio era dipinta una Venere nuda con una colomba ai piedi. Nello stesso lato sono piccole stanze da letto; nella seconda delle quali vedesi un combattimento di Amorini sui carri con altri guerrieri a piedi. Al di sotto vedesi una Nereide sopra un toro marino. Di rincontro era un quadro osceno che il tempo ha distrutto. Di faccia al cortile è il tablino, ove eravi dipinto

un Poeta (da taluni archeologi creduto Terenzio o Plauto) che montato sopra uno sgabello declama alcuni versi che legge in un papiro, alla presenza di due personaggi seduti, con Apollo ed una Musa incoraggianti il Poeta. La stessa camera è abbellita da varie altre pitture, che rappresentano Genii, Vittorie, ed arabeschi. Il pavimento è in musaico, nel mezzo del quale era un quadretto di finissimo lavoro, esprimente una rappresentazione drammatica con sette figure.

Si giunge poi in un peristilio, che circondava un piccolo giardino, nel quale è la nicchia con l'ara domestica, ove si trovò un piccolo Fauno.

A sinistra è una camera da letto con un dipinto che esprime Arianna abbandonata; e un altro quasi distrutto con Narciso ed Amore; la terza parete offre Venere ed Amore intenti alla pesca.

In altra stanzetta sono due dipinti di paesaggi e marine. Non lungi da questo sito ammiravasi la stupenda pittura, che ora è al Museo, rappresentante il sacrifizio d'Ifigenia.

Finalmente si passa nell'exedra al lato destro del giardino, anche ben decorata, ove vedesi Leda che al suo sposo presenta Castore, Polluce ed Elena usciti dallo stesso uovo; Teseo che profitta del sonno di Arianna per abbandonarla nell' isola di Nasso; e l'Amore che si duole con sua madre del disprezzo di Diana.

Nelle botteghe che fanno parte della casa, furono rinvenuti diversi oggetti donneschi, alcune monete di oro e di argento, non che utensili in terracotta ed in bronzo.

#### Casa di Pansa.

n. 1

Quest'abitazione forma un' isola circondata da botteghe. Di lato all'entrata era la seguente iscrizione, che ora è quasi distrutta:

#### PANSAM AED. PARATVS ROGAT.

Paratus, secondo qualche archeologo, equivaleva al voeabolo dispensator; cioè lo schiavo incaricato della vendita delle derrate del padrone, e che aveva qui la sopraintendenza di 45 botteghe, delle quali una comunica coll'interno, e gli serviva di dimora per riscuotere l'ammontare delle locazioni.

Il vestibolo ha pavimento di musaico. L'atrio è circondato da piccole camere separate, disposte come le celle di un chiostro. Nel mezzo è l'impluvio per raccogliere l'acqua piovana.

In seguito viene il tablino, che divide l'atrio dagli appartamenti interni. Questa sala ordinariamente veniva chiusa da cortine. A destra ed a sinistra di detto tablino sono altre due sale di trattenimento (ale), con pavimenti in musaico.

Tra queste ale ed il tablino è un piccolo passaggio (fauce), che comunica con la parte interna della casa.

Passando quindi nell'altro appartamento, si entra in un cortile con peristilio sostenuto da colonne, nel mezzo del quale sta una peschiera detta piscina. Le acque della pioggia l'alimentavano, sgorgando da canali in piccole vaschette situate agli angoli, donde cadevano nel serbatojo. Le colonne scanalate di ordine ionico sono sormontate da capitelli corintii. Sono costruite vicino ad esse alcune cisterne.

Le camere da letto (cubiculi) avevano solamente la larghezza necessaria per contenere il letto.

Quindi si passa al triclinio o sala da pranzo, con grande finestra che sporge al giardino.

Di lato al triclinio è l'exedra ed altre stanze di famiglia.

Il bellissimo gruppo in bronzo di Bacco ed Ampelo, che si ammira al Museo, è stato trovato in un gran caldajo addossato al muro del giardino.

In fondo è uno stibadium o sala coverta, con padiglione ove si pranzava la state.

Nel lato sinistro della fauce che conduce al giardino vi è la cucina. Qui si rinvennero molti utensili di bronzo e vasi di terracotta. Il dipinto delle pareti esprime due serpenti proteggendo l'ara, sulla quale si facevano i sacrifizi, ed in altro sito erano dipinti commestibili. Dalla cucina si passa in altra stanza, forse per uso di dispensa.

In una delle botteghe della stessa abitazione si rinvennero cinque scheletri con orecchini ed anelli di oro, monete di argento, e vari altri oggetti di bronzo.

In altra bottega fu rinvenuta una quantità di colori per dipingere a fresco.

Finalmente in altra località dovevasi tenere smercio di pane, poichè vi si trova il mulino, e dopo un'altra sala è il forno, ove vedevasi un bassorilievo sull'arcata del prefurnio, che esprimeva un fallo, con le parole пис навитат felicitas. Ora non è più al suo posto. Dopo la strada delle Terme volgendo a destra, s'incontra una fontana, ove la via si divide in due, cioè in un vicoletto che conduce alle mura della città, e nella strada che mena alla porta Ercolanese. La fontana ha vasca sormontata da pilastrino col bassorilievo di un'aquila che ha fra gli artigli una lepre.

#### Accademia di Musica.

a dritta.

L'abitazione è molto grande, e le si è dato questo nome pel rinvenimento di diversi strumenti musicali. Vi si trova un cortile scoverto, in fondo al quale è il dipinto di due serpenti che si avviticchiano ad un'ara. Al disopra è il larario. Le larghe camere a sinistra erano tutte decorate di pitture, che rappresentavano istrumenti musicali.

Nelle due camere a destra della porta è il bagno.

A sinistra è un triclinio, che comunica col peristilio. Nel corridojo a destra è l'entrata della cucina.

L'oecus conserva ancora il dipinto di Didone nel momento che sente la partenza di Enea, e l'altro di una processione religiosa; qui si rinvennero diversi vasi di bronzo e di vetro, ed una statuetta di Bacco.

#### Casa di Giulio Polibio.

a sinistra.

Vi si ascende per due ingressi communicanti con due sale e vestiboli, che tengono le veci dell'atrio. Tutti e due i vestiboli mettono in un gran peristilio circondato da un portico d'ordine corintio, e avente nel mezzo una fontana; sembra che le arcate del portico potessero chiudersi con telai di vetro.

#### Forno e mulini.

a dritta.

Nei lati sono due botteghe con le loro dipendenze. In fondo dell'atrio è un piccolo tablino, che dava accesso al pistrino o forno, ove sono quattro mulini. A destra si trova la bocca di una cisterna tra due poggiuoli quadrati, con vasi di creta per l'acqua. Tra la cisterna ed il forno vi è l'entrata di una grande stanza con pavimento in musaico, che comunica col tablino.

Presso il forno è altra stanza, ove si scorge sul muro il sito delle scansie, per riporre il pane prima di essere cotto. All'angolo del *pistrino* si trova altra stanza con due vasche di fabbrica per lavorare la pasta.

Furono inoltre rinvenute diverse anfore ripiene di fa-

rina, ed una quantità di altri vasi di creta.

Finalmente per una piccola porta si passa in altra località, forse destinata ad uso di stalla, poichè scorgesi una mangiatoja costruita nella spessezza del muro di separazione.

#### Casa di Sallustio.

Quest'abitazione è stata attribuita a Caio Sallustio, per l'epigrafe che leggevasi sul muro, ora quasi perduta:

C. SALLYSTIVM M. F.

Può considerarsi come la migliore di questa strada. Nei laterali del vestibolo sono due botteghe, che fanno parte dell'abitazione, ed in quella a sinistra si osserva un gran pancone di fabbrica rivestito di marmo, sul quale sono sei incavi circolari contenenti vasi di terracotta. Di lato è un fornello. Più in dentro è un altro pancone per deporvi forse le misure. Qui dunque facevasi smercio delle derrate del proprietario.

Passato il vestibolo, si entra in un atrio scoverto senza porticato con sei camere laterali. Sono osservabili i lavori dei capitelli e dei fregi di stucco. Nel centro è l'impluvio, dov'eravi una base di marmo, sulla quale si rinvenne un gruppo di bronzo, di una immensa bellezza per la purità dello stile greco, figurante Ercole che vince la cerva, dalla bocca della quale usciva un getto di acqua. Sventuratamente questo gruppo tanto eccellente trovasi ora nel Museo di Palermo; può ammirarsene però la copia in gesso al Museo Nazionale nella collezione del Medio Evo.

Nel lato sinistro sono osservabili due camere dipinte a cassettoni di diversi colori.

Di prospetto all'atrio si trova la sala di compagnia (exedra), aperta in tutta la sua larghezza; poi un loggiato decorato di varie colonne di stucco, ove trovasi a sinistra il bagno domestico, con la corrispondente fontana che parte dal muro di faccia, e a destra il puteale. Un giardinetto di fiori ne abbelliva il centro. Il muro di prospetto ne accresceva la bellezza con le capricciose dipinture che presentavano alberi, boschetti, uccelli, ed altri animali divisi in vari compartimenti; oggi vedesi molto danneggiato.

Nel lato del bagno vi è il piede di una tavola di marmo, detto dai greci *monopodio*, con tre poggi per sedere intorno; era questo un triclinio, ove si pranzava strajandosi su' detti poggi.

Si passa poi ad altro appartamento segreto. Il gran quadro che copre il muro di fronte rappresenta Diana nuda nel bagno, sul momento che vien sorpresa da Atteone; e più sotto l'infelice cacciatore lacerato da due cani. Nei lati sono altri due quadri, uno dei quali rappresenta il rapimento di Europa; e l'altro Elle caduta nell'Egeo, mentre Frisso passa a nuoto sopra un ariete.

Dall'uno e l'altro lato si trovano due camere da letto. Il cubiculo a destra è decorato di pavimento in marmi africani, e ha un dipinto che rappresenta Venere con Marte. Dal lato destro del muro si osserva un larario, o piccola nicchia con frontespizio. Qui si trovò un idoletto di metallo, un vasetto di oro, monete pure di oro, e dodici altre di bronzo dello imperatore Vespasiano.

Nel cubiculo a sinistra si rinvennero otto colonnette di bronzo, che servivano di decorazione al letto, ed avanzi di legno dorato.

A tergo di questa casa, dal lato del vicoletto di Modesto, furono rinvenuti quattro scheletri, con cinque armille, due anelli con pietre, due orecchini, ed un laccetto a maglia in oro, e inoltre 32 monete ed un piattino d'argento, con candelabro e vasi di bronzo.

# Forno pubblico.

a destra

Oltre del forno si osservano tre mulini per macinare

il grano, ognuno dei quali è formato da una base circolare, sulla quale si eleva una pietra conica, coperta da altra pietra, che combacia con quella a cono, ed aperta al di sopra per ricevere una dose di grano. Questo pezzo mobile è bucato trasversalmente, per contenere una sbarra di legno, mediante la quale veniva girato o dallo schiavo o da un asinello.

# Cisterna pubblica.

a destra

È conformata a volta, ed ha in un lato una piccola ara per le offerte alle divinità protettrici delle pubbliche strade.

Sullo stesso lato a destra s'incontra un vicoletto, che sporge alla strada di Mercurio.

Di rimpetto a questo vicoletto è quella parte della casa di Giulio Polibio, che è destinata oggi per la scuola di Archeologia.

#### Scheletri.

a sinistra

Qui non può farsi a meno di tributare una lode al nostro Soprantendente Generale Commendatore Fiorelli, il quale per le indefesse cure che va tuttodì prodigando per migliorare sempre più la condizione degli Scavi Pompeiani, ha saputo trovare il modo di farci vedere gli sventurati moribondi di questa città, proprio com'erano il 23 novembre dell'anno 79 di nostra Era, che fu l'ultimo giorno della loro misera patria.

Giova, far osservare che il seppellimento di Pompei fu causato non solo da una pioggia di lapillo, che forma uno strato alto più di tre metri, ma da un'altro di cenere, alla quale sopraggiunse l'altra di acqua bollente, che dando solidità e consistenza allo strato di cenere, fece sì che i corpi caduti in mezzo a questa vi si trovassero racchiusi come in una forma. Ciò avvenne a parecchi infelici: e col tempo macerandosi le loro carni e le loro vesti, veniva a formarsi un vuoto fra le ossa e lo strato di cenere; ma il vuoto può riempirsi con gesso, e per tal modo possono riaversi quasi spiranti i Pompeiani di diciotto secoli dietro.

Però il difficile dell'operazione sta in questo, che seavando non si può prevedere ciò che s'incontra sotto la zappa. Non pertanto nel vicolo presso le Terme, e proprio in mezzo alla via, essendosi rinvenute in un sol punto tre paja di orecchini d'oro, un anello, cento monete d'argento, e due chiavi di ferro, e scorgendosi lì presso un buco, da cui appariva un indizio di qualche scheletro, allora fu che il lodato Soprantendente ordinò di allargarsi alquanto quel foro, e colmarsi di gesso liquido. L'idea fu tanto felice, che appena rassodato il gesso, e tolta la terra esterna, si ebbero quattro figure, che al mirarle destano pietà immensa ed ammirazione, scorgendosi chiaramente nelle loro positure una strazianto agonia.

Questi modelli del vero, che oggi qui si ammirano, potevano essere facilmente di una madre e di una figlia, quelle due donne cioè in positura opposta ed unite; mentre gli altri due che sono separati, erano facilmente l'uno una donna di nobile stirpe, avendo le membra delicate; l'altro un uomo d'inferiore condizione, forse congiunto

a quelle due, che giacendo l'una presso dell'altra, sembrano spettare ad una stessa famiglia.

# Bottega di sapone.

Ha preso questo nome pel rinvenimento di alcuni vasi di terracotta, che contenevano della calcina untuosa detta tuto fullonico.

### Dogana.

a destra

Dagli antichi denominata *Telonium*. Si entra in una sala per una porta molto larga, in fondo alla quale si osserva un piedistallo per reggere forse una statua. Furono qui trovati molti pesi di marmo e di piombo; su d'uno dei quali leggevasi EME (compra), ed al rovescio HABEBIS (avrai).

# Casa del Chirurgo.

a destra

Si osserva un atrio con impluvio nel mezzo, e di prospetto un giardino con tredici stanze, una delle quali è molto vasta, e probabilmente era la sala anatomica, poichè vi si rinvennero molti strumenti cerusici, che oggi si ammirano al Museo nella collezione dei piccoli bronzi. Buona parte di essi rassomiglia a quelli anche oggi in uso, altri sono affatto differenti dai moderni; parecchi infine corrispondono alla descrizione di Celso, come lo specillo, lo scalpello escissorio, il forcipe usato nelle

operazioni ostetriche. Tutti erano del rame più puro con manici di bronzo, e taluni racchiusi anche in astucci di legno.

#### Casa detta delle Vestali.

Essa abbraccia tre abitazioni sullo stesso piano. Ha in conseguenza tre cortili, col porticato sostenuto da colonne, sporgendo nella parte opposta ad un vicoletto, ed ha nell'altro limitare, ossia nella porta postica, il motto salve in musaico.

Il vestibolo è diviso in tre compartimenti, ed in quello a sinistra è osservabile il dipinto che esprime un Fauno scoprendo una Baccante addormentata.

Quindi si passa in un atrio, che ha nel fondo un tablino. Nel mezzo dell'atrio si osserva l'impluvio per raccogliere le acque piovane, nel cui giro è un grazioso ornato in musaico, come anche in musaico è il resto del pavimento. Nel lato destro del tablino è una stanzetta con finestra. Nel lato sinistro è un passaggio che mena al bagno, in giro al quale sono diverse stanzette da letto. Quindi volgendo a sinistra si passa nel secondo appartamento, che ha la uscita nel vicoletto, scorgendosi il secondo atrio con pavimento in musaico e l'impluvio nel mezzo. In giro sono diverse stanze per dormire. Di qua per una porta a destra si passa nel terzo cortile, il quale ha l'aspetto di un luogo dedicato al culto. Ha un porticato con colonne, e nel mezzo osservasi un sito pel fuoco sacro.

In fondo è una stanza con tre nicchie lavorate a stucco per contenere le divinità.

# Termopolio.

Questa bottega, ove facevasi smercio di bevande calde, ha il suo pancone di fabbrica, che una volta era rivestito di marmo, con gli scalini per esporre le tazze ed i bicchieri.

Nella parte interna è l'abitazione del padrone.

### Albergo.

a sinistra.

Nell'altro lato della strada vedesi una larga porta, tanto da potervi passare una vettura, e quindi si entra in un cortile spazioso, ove sono fornelli di fabbrica.

In giro allo stesso cortile sono le camere per albergare gli avventori; e nell'esterno due botteghe per le bevande calde ed i liquori (termopolii).

Un gran *fallo*, scolpito sull'alto di un pilastro, serviva come talismano per premunire dal fascino i viaggiatori e questo sito, che serviva per allogio dei forestieri.

#### Fortificazioni e Porta Ercolanese.

Tutta la città era cinta di mura, ed aveva otto porte, cioè quella di Ercolano, della Marina, di Stabia, di Nocera, del Sarno, di Nola, di Capua, e del Vesuvio.

Però quelle mura che difendevano la città dalla parte del mare, furono demolite nel tempo di Augusto, e su di esse vennero innalzate abitazioni.

Qui s'incontra la porta detta di Ercolano, la quale lia

tre arcate, quella di mezzo per le vetture, e le due laterali per i pedoni. Si scorge nell'arcata di mezzo l'incavo per la chiusura a saracinesca, o cataratta che calava dall'alto in giù.

Le mura di fortificazioni che si congiungono a detta porta sono le meglio conservate; la loro costruzione primitiva rimonta all'epoca degli Osci.

Nel giro delle mura sono costruite diverse torri, che servivano benanche di fortificazioni. La meglio conservata di esse è quella più prossima alla porta di Ercolano.

#### STRADA DEI SEPOLCRI

Uscendo dunque dalla porta Ercolanese, l'osservatore rimane sorpreso dal colpo d'occhio imponente che offre questa strada, fiancheggiata da marciapiedi e da ben conservati monumenti sepolerali.

Qui presso doveva essere il pago Augusto Felice, costruito dai veterani di Silla e di Augusto, che furono mandati come coloni a Pompei.

### Sepolcro di Cerrinio.

a sinistra.

Vicino alla porta vedesi una nicchia, nella quale si trovò un sarcofago con iscrizione, che indica aver appartenuto a Cerrinio Restituto Augustale. Nondimeno è invalsa la leggenda, che vi si sia trovato uno scheletro armato, che dicesi essere stato la sentinella di guardia alla porta della città.

# Sepolcro di Veio e suo emiciclo.

a sinistra.

La seguente iscrizione (4) esisteva una volta nella spalliera del semicerchio ad uso di sedile:

A . VEIO . M . F . II . VIR . 1 . D.
ITER . QVINQ . TRIB.
MILIT . AB . POPVL . D . D.

Ad Aulo Veio figlio di Marco, due volte Duumviro giusdicente e Quinquennale, Tribuno dei soldati eletto dal popolo.

## Monumento di Mammia.

a sinistra.

Nel giro di un gran semicerchio si legge in caratteri cubitali: mamiae. P. F. sacerdoti. pyblicae. Locys. sepyltyr. datys. decyrionym. decreto; cioè: per decreto dei Decurioni fu concesso questo luogo per sepoltura a Mammia figlia di Publio sacerdotessa pubblica.

Si va al sepolcro per un breve passaggio praticato alle spalle del semicerchio. La forma è quadrata, ed ha un ordine di colonne senza alcuna traccia di capitelli. Vi si

(1) Si noti che molte iscrizioni non sono più al loro posto, perchè trasportate al Museo; però in qualche luogo vi si è supplito con una copia esatta dell'antica.

rinvennero parecchie statue di marmo, una di esse è velata, e rappresenta forse Mammia. Vi si osserva un parapetto all'intorno, che forma un recinto chiuso. L'interno era decorato di dipinti e'di nicchie, una delle quali conteneva forse le ceneri di Mammia, dentro un'urna di terracotta rinchiusa in un'altra di piombo.

Tra il sepolero ed il semicerchio si trovarono parecchie stele funerarie di marmo; in alcune delle quali si leggevano le seguenti iscrizioni:

> C. VENERIVS EPAPHRODITYS

CN. MELISSAEVS APER

ISTACIDIA N. F.
RVFILLA SACERD PVBLICA.

N. ISTACIDIO CAMPANO

# Sepolcro di Porcio

a sinistra.

Leggesi la seguente epigrafe rinvenuta nel settembre 1779 su di un pilastrino a fior di terra, verso il lato destro del basamento.

M . PORCI
M . F . EX . DEC
DECRET . IN
FRONTEM
PED . XXV
IN . AGRVM
PED . XXV

A. M. Porcio figlio di Marco con decreto dei Decurioni fu concesso per sepoltura questo luogo, che ha 25 piedi in quadro.

Presentemente è molto danneggiato, non vedendosi altro, che la sua grande base quadrata costruita con pietre di piperno, ed alcuni tronchi di colonne.

# Sepolcro delle ghirlande.

a destra.

Esso è costruito di grandi pietre di piperno, rivestito di stucco, ornato di pilastri, tre dei quali reggono alcuni festoni. Due muri di fabbrica reticolata finiscono con due are.

#### Grande nicchia e sedile.

a destra.

Era un tal sito destinato per luogo di riposo, allorchè si veniva a passeggiare in questa contrada. Sono osservabili gli ornati di stucco, che decorano la volta e il frontespizio.

Si rinvennero quivi gli scheletri di una donna e tre fanciulli con orecchini di oro, ed a poca distanza altri due scheletri con 49 monete di oro e 120 di argento.

#### Casa delle colonne in musaico.

a destra.

Quest'abitazione col sepolero annesso racchiudeva due monumenti di arte molto interessanti: il primo consiste in quattro colonne a musaico, (oggi al Museo); e l'altro, che forma il più importante pezzo della collezione dei Vetri antichi nel Museo Nazionale, è una impareggiabile anforetta di vetro bleu, sulla quale sta espressa a basso rilievo di pastiglia bianca una scena bacchica.

Di prospetto all'entrata si osserva una fontana, in una nicchia rivestita di musaico e conchiglie, nel cui mezzo era la statuetta di un Amorino in marmo, che reggeva un'oca, e dalla bocca di essa usciva un getto di acqua, che versavasi nella vasca sottoposta.

Nel muro sinistro è una gran porta che dà comunicazione ad altro recinto con propria uscita sulla strada, e vi si vede in un angolo una piccola cappella, innanzi alla quale sta un'ara di fabbrica.

## Villa detta di Cicerone.

a sinistra.

Quest'abitazione presentemente non è riconoscibile, poichè costumavasi nei primi scavi di colmare nuovamente tutto ciò che era scoperto, per risparmiare la spesa del trasporto delle terre.

Però da essa furono tolte le pitture delle otto ballerine, ed i quattro gruppi dei Centauri, che offrono quanto di sveltezza e leggiadria può desiderarsi o immaginarsi. Furono anche qui rinvenuti i due stupendi musaici col nome in greco dell'autore Dioscoride di Samo, esprimenti scene comiche del più fino lavoro.

# Albergo e scuderia.

a destra.

Questo edifizio, destinato ad uso di albergo, è formato di un porticato con botteghe prive d'intonaco. Quivi si rinvennero vasi, secchie di bronzo, un mortajo di marmo, bottiglie di vetro, vasi di terracotta, dadi, un candelabro, e frammenti di una bilancia. Nel mezzo eravi una fontana con abbeveratojo. Nella scuderia si trovò lo scheletro di un cavallo con la briglia di bronzo e gli avanzi di un carro; e finalmente di lato al marciapiede, due fornelli con cass aruole, per tenere in pubblica mostra le vivande di cui si faceva smercio.

Le botteghe avevano anche il piano superiore.

# Sepolcro di Scauro.

a sinistra.

Questo nobile monumento, con base quadrata di tufo, che poggia con tre gradini sopra altra base più grande della stessa forma, offriva rappresentazioni a bassorilievo di stucco, che oggi sono quasi interamente perdute.

In un quadro inferiore si vedevano due *bestiarii* con lance, che combattevano l'uno contro di un lupo, l'altro contro un toro: cani che attaccavano cinghiali stizziti; lepri e cervi che fuggivano.

In altro quadro superiore: gladiatori armati di tutto punto che si azzuffavano tra loro, ed altri a cavallo, che dovevano scagliare a caso le loro lance, perchè nelle visiere mancavano le aperture per gli occhi. Deve anche ricordarsi che vi si leggeva il nome di ciascun gladiatore; come pure v'era segnato il nome del capo di quella famiglia di gladiatori: Quintus Ampliatus.

Un terzo quadro gladiatorio fu effiggiato sulla piccola porta, dove si vedono cinque figure di gladiatori armati, ed uno di essi ferito, nell'atto assai naturale di cadere. Questo solo vi è rimasto, quantunque molto degradato.

L'iscrizione che appartiene a questo sepolcro, non si rinvenne al proprio luogo. Però quantunque sia stato da grande Archeologo rivocato in dubbio, pure credesi generalmente, che l'epigrafe che gli spetta, sia quella che oggi vi si vede attaccata, ed è la seguente:

> A . VMBRICIO . A . F . MEN. SCAVRO

> > H. VIR. I. D.

HVIG . DECVRIONES . LOCVM . MONVM  $\infty \infty$  IN . FVNERE . ET . STATVAM . EQVESTR. in foro . Ponendam . Censvervnt Scavrvs . Pater . Filio

Ad Aulo Umbricio Scauro figlio di Aulo, della tribù Menenia, Duumviro giusdicente. I Decurioni gli assegnarono questo luogo per monumento, due mila sesterzi per la pompa funebre, e gli ordinarono una statua equestre nel Foro. Scauro padre pose a suo figlio.

Si entra nel recinto del sepolcro per una porta assai bassa. Le sue mura sono ornate di belle cornici, e di piccoli bassorilievi.

Dal recinto, salendo due gradini, si penetra nella tomba. In ogni muro sono costruite quattro nicchie destinate a ricevere le urne. Nel centro di questa cameretta si alza un pilastro quadrato, che sostiene la volta; anch' esso ha in ciascun lato quattro aperture per contenere le urne. Ma niuna di esse fu trovata; invece si videro alcuni avanzi di ossa bruciate, ed una piccola lampada di terracotta. Ci sono altri esempì della spogliazione, che fin dai primi tempi si fece dei monumenti di Pompei: in fatti nello scavarsi questo sepolcro vi si trovò una specie di apertura, e la terra smossa e rivoltata.

# Sepolcro circolare.

La sua base quadrata è sormontata da una specie di torre, che doveva essere stata una volta coperta. Sulle piccole piramidi del recinto si vedono bassorilievi di stucco, fra i quali si distingue lo scheletro di un fanciullo caduto sopra alcuni ammassi di ruine, mentre sua madre ne deplora la perdita. Secondo la interpretazione del Mazocchi, doveva rappresentare una delle disgraziate vittime del tremuoto dell'anno 63, perchè fu il primo ad occupare questo sepolcro.

Altro bassorilievo rappresenta una donna facendo offerte e libazioni sopra un'ara.

I dipinti che si osservavano sul colombario, oggi murato, esprimevano alcuni delfini.

# Sepolcro della Porta di marmo.

a destra.

Gran sepolcro di opera reticolata ricoperta di stucco. La parte superiore è molto danneggiata. Una piccola porta nel suo basamento quadrato conduce in una camera quasi sotterranea, che riceve luce da un piccolo spiraglio, sotto al quale si osserva una nicchia decorata di frontespizio, con una cimasa trilatera sostenuta da due pilastrini laterali. In questa nicchia si rinvenne un vaso di alabastro orientale ripieno di ceneri ed ossa (oggi al Museo). Vi si trovò parimente un grande anello di oro, la cui pietra di agata zaffirina presenta scolpito un cervo, che col piede sinistro si gratta la pancia.

Di qua e di là si trovarono addossate al muro due lunghe anfore a punte acute. Nei lati di questo avello gira una specie di gradino, dove erano riposti alcuni vasi di vetro, molte caraffine dette *lacrimatorie*, ed un piccolo altare di terracotta. Ciò che distingue questo sepolcro è la porta di marmo bianco che lo chiude. Nella faccia esterna è lavorata come le nostre porte, cioè a riquadrature.

### Mausoleo di Calvenzio.

È formato di marmi bianchi ed ornati di ottimo stile. La parte posteriore, a guisa di grande ara quadrata, poggia per tre gradini sopra altra base; termina in due graziosi avvolgimenti di foglie di albero, che finiscono con due teste di montoni.

Era un sepolero onorifico, perchè privo di porta e colombario. Tra le figure in bassorilievo scolpite nella base superiore, si vede anche il bisellio molto ben eseguito. Da questo bassorilievo dunque si è conosciuto che cosa fosse il bisellio, di cui si fa menzione in molte iscrizioni. Era una sedia onorifica a due posti, perciò detta bisellio, concessa a coloro che esercitavano una carica dignitosa, i quali ne facevano uso nelle pubbliche feste e negli spettacoli. Sopra l'effigie del bisellio si legge questa iscrizione rinvenuta ai 2 gennaio 1813:

#### C . CALVENTIO . QVIETO AVGVSTALI

HVIG . OB . MVNIFICENT . DECVRIONVM

DECRETO . ET . POPVLI . CONSENSV . BISELLII

HONOR . DATVS . EST.

A Caio Calvenzio Quieto Augustale. Per la sua munificenza gli è stato dato l'onore del bisellio, con decreto dei Decurioni e consenziente il popolo.

Le facce laterali presentano corone di quercia attaccate con nastri. Il muro del recinto termina in sei piramidi che hanno alcune figure di stucco molto danneggiate; tra le altre si scorge la Fortuna sul globo che imbraccia un corno di abbondanza; Edipo sciogliendo l'enigma della sfinge; e più in alto, Edipo in piedi con la mano sulla bocca, cagionando ammirazione alla sfinge seduta sopra una roccia. In altro bassorilievo si vede un uomo seduto sopra una rupe, avendo alle spalle una colonna sormontata da una sfera. Sarà forse lo stesso Edipo che prende riposo dopo aver indovinato l'enigma (4).

A Edipo fu proposto l'enigma di spiegare qual'era quell'ani-

<sup>(1)</sup> La sfinge si ritirava sopra un monte, e di là proponeva ai passeggieri enigmi difficili; tutti quelli che non potevano spiegarli venivano divorati.

# Cippi sepolcrali della famiglia Istacidia.

In un sito chiuso da muri si elevano due cippi di marmo con le iscrizioni seguenti rinvenute ai 28 febbraio 4813:

> N . ISTACIDIVS HELLENVS . PAG.

ISTACIDIAE . SCAPIDI

Sul muro di prospetto alla strada si legge:

N. ISTACIDIO . HELENO
PAG . PAG . AVG
N. ISTACIDIO . IANVARIO
MESONIAE . SATVLLAE . IN . AGRO
PEDES . XV . IN . FRONTE . PEDES . XV

A Numerio Istacidio Eleno, magistrato del pago Augusto, a Numerio Istacidio Ianuario, ed a Mesonia Satulla. Il sepolero ha 15 piedi in quadro.

male, che cammina con quattro piedi la mattina, nel mezzogiorno con due, la sera con tre. Edipo riconobbe l'uomo, che nella fanciullezza si va strascinando sopra i piedi e le mani, nel mezzogiorno della sua età cammina coi soli piedi, e sul fine della vita appoggia la sua vecchiezza ad un bastone. E siccome era destino di questo mostro, che perduto avrebbe la vita, quando il suo enigma venisse spiegato, così appena avuta la mentovata spiegazione si precipitò nel mare.

# Tomba di Nevoleia Tyche.

Consiste il sepolero in una gran base di marmo quadrilunga, poggiata per due gradini ad altra base della stessa forma di grosse pietre vulcaniche. È decorato di nobili ornati nelle sue riquadrature e nell'elegante cornice. Termina nei due lati esterni con due ravvolgimenti di fogliami. Nella base superiore si vede scolpito nel fregio il busto di Nevoleia. Al di sotto, dopo l'iscrizione è rappresentato in bassorilievo un sacrificio fatto da due giovanetti, assistendovi a destra e a sinistra due numerosi gruppi di persone. Dal lato verso la porta della città vedesi effigiato il bisellio; dall'altro lato della base è rappresentata una barca con due alberi, l'uno diritto, e l'altro trasversale che sostiene una vela. Siede un uomo al timone, due giovanetti nudi sono attaccati all'albero trasversale, come se volessero ammainare la vela, mentre due altri si arrampicano sulle corde, ed un nomo le riunisce. Termina la nave con una testa di Minerva da una parte, e dall'altra con lungo collo e testa di oca, ed è notevole che è stata già disarmata dei remi.

Tutto ciò sembra far allusione alla vita umana già arrivata al suo porto, dopo di aver sofferte tante tempeste.

Si entra nel recinto o colombario per una porta molto bassa, e con mura terminate a piccole piramidi. È una cameretta con due ordini di nicchie. Nella più grande di prospetto si trovò una grande olla di creta con molte ossa bruciate. Altre quattro urne di creta contenevano altre ossa, e presso ciascun'urna si trovò una lucerna pure in terracotta.

Tra le ossa si rinvennero alcune monete di bronzo pel passaggio sulla barca di Caronte.

L'epigrafe che si scoprì a gennaio 1814 è la seguente :

NAEVOLEIA . L . LIB . TYCHE . SIBI . ET
L . MVNATIO . FAVSTO . AVG . ET . PAGANO
CVI . DECVRIONES . CONSENSV . POPVLI
BISELLIVM . OB . MERITA . EIVS . DECREVERVNT
HOC . MONVMENTVM . NAEVOLEIA . TICHE . LIBERTIS . SVIS
LIBERTABVSQ . ET . C . MVNATI . FAVSTI . VIVA . FECIT,

Nevoleia Tyche liberta di Lucia durante la sua vita elevò questo monumento a sè, ed a Caio Munazio Fausto, Augustale e magistrato del pago; a lui per consenso del popolo i Decurioni accordarono l'onore del bisellio in ricompensa dei servigi resi; ed ella eresse questa tomba anche per i suoi liberti e liberte e quelli di C. Munazio Fausto.

Nel recinto medesimo del sepolcro, si trovò l'urna di Caio Munazio Atimeto, che visse 57 anni.

#### Triclinio funebre.

a sinistra.

Piccolo recinto murato, ove osservasi un triclinio formato da tre letti di fabbrica. Era questo un luogo ove celebravasi il banchetto funebre (silicernium): poichè ogni volta che moriva un individuo della famiglia, i parenti si recavano processionalmente al sepolcro, ove si imbandiva un pranzo, serbando un posto vuoto pel defunto.

Nella colonnetta che qui si vede riponevasi l'urna funeraria.

# Sepolcro di Lucio Libella.

Questo sepolcro non ha colombario, ma offre un gran piedistallo quadrato di travertino, scolpito con molta esattezza e leggiadria. La sua bella forma può rassomigliarsi ad un'ara, con zoccolo e cornice elegante, sormontata da un plinto e da un grazioso avvolgimento di foglie di alloro, che producono un bell'effetto.

Il seguente epitaffio era ripetuto in due lapidi rinvenute in settembre ed ottobre 1812.

M. ALLEIO. LVCCIO. LIBELLAE. PATRI AEDILI
H. VIR. PRAEFECTO. QVINQ. ET. M. ALLEIO. LIBELLAE. F.
DECVRIONI. VIXIT. ANNIS. XVII. LOCYS. MONYMENTI.
PVBLICE. DATVS. EST. ALLEIA. M. F. DECIMILLA. SACERDOS
PVBLICA. CERERIS. FACIVNDYM. CVRAVIT. VIRO. ET. FILIO.

A Marco Alleio Lucio Libella padre, Edile, Duumviro prefetto e quinquennale, ed a Marco Alleio Libella figlio, decurione, il quale visse 47 anni. Il luogo del monumento è stato loro concesso dal popolo. Alleia Decimilla figlia di Marco, sacerdotessa pubblica di Cerere, fece elevare questo sepolero al suo sposo ed a suo figlio.

L'incarico di decurione fu dato al giovine *Libella* in una età minore di quella voluta dalla legge, per una distinzione che si volle fare alla sua famiglia.

# Sepolcro di Ceio Labeone.

Consiste il mausoleo in una gran base quadrata ed alta, che una volta sarà stata molto interessante pei suoi bassorilievi di stucco, di cui oggi restano appena i segni. È senza colombario. Al presente si vede molto danneggiato nella sua cima, per le radici degli alberi che vegetavano al di sopra. Forse era sormontata da una statua, di cui si trovò un gran frammento in marmo bianco, tra le ceneri di cui era ricoperto. Presso il sepolero si trovò la seguente iscrizione oggi trasportata al Museo:

L. CEIO. L. F. MEN, LABEONI ITER, D. V. I. D. QVINQ. MENOMACHYS, L

A Lucio Ceio Labeone figlio di Lucio, della tribù Menenia, due volte Duumviro giusdicente e una di esse quinquinnale. Pose Menomaco liberto.

#### Tombe dei fanciulli Grato e Salvio.

Una iscrizione a grandi caratteri senza alcuna tomba indica il luogo di riposo di Numerio Velasio Grato che visse 12 anni:

> N . VELASIO . GRATO VIX. ANN. XII.

Qui presso dicono, che sia la tomba del fanciullo Salvio, quella cioè che ha la forma di piccola nicchia quadrata con frontespizio, attribuendole la iscrizione oggi esistente al Museo:

> SALVIVS . PVER VIXIT . ANNIS . VI

# Sepolcri della famiglia Arria.

La base è un muro con terrapieno, e su di esso elevasi il sepolero di Marco Arrio Diomede, che ha un frontespizio e la iscrizione nel mezzo:

M . ARRIVS . O . L . DIOMEDES
SIBI . SVIS . MEMORIAE
MAGISTER . PAG . AVG . FELIC . SVBVRB.

Marco Arrio Diomede, magistrato del pago Augusto Felice suburbano, pose a sè ed ai suoi.

Vi rimangono due erme in marmo bianco; esse appartengono ad un uomo e ad una donna con queste iscrizioni. Dietro la testa dell'uomo:

#### M . ARRIO PRIMOGENI

E dietro la testa della donna, che cra una liberta della famiglia Arria:

#### ARRIAE . M . L VTILI

Un'altra se ne legge nella parte inferiore del muro,

che serve di base al monumento sepolcrale di M. Arrio Diomede e della sua famiglia:

# ARRIAE . M . F DIOMEDES . L . SIBI . SVIS

Ad Arria figlia di Marco. Diomede liberto pose a sè ed ai suoi.

# Casa di campagna di M. Arrio Diomede.

L' ultimo fabbricato a sinistra di questa strada è una villa, che si attribuisce allo stesso Arrio Diomede.

Questa casa ha il pregio di avere due piani, che la rendono di maggior interesse.

La porta è preceduta da alcuni gradini rivestiti di marmo, e fiancheggiata da due colonnette di mattoni. Dopo la scala si entra in un cortile aperto, circondato da quattordici colonne di mattoni rivestite di stucco che reggevano una tettoia, formando un porticato. Questo stesso piano estendendosi verso la parte interna in un loggiato, sovrasta il giardino ed il piano sottoposto.

Il cortile scoperto doveva essere abbellito da una piccola ajuola di fiori, ove scorgesi benanche in ogni lato un'incanalatura per raccogliere le acque della pioggia, che quindi passavano in una cisterna sottoposta, dalla quale si attingeva l'acqua per due puteali.

A destra del peristilio sono le stanze per gli schiavi, e nella seconda di esse oggi vedesi una piccola scala, che mena ad un appartamento accomodato per officina.

Al di fuori sotto il portico, e nello stesso lato, evvi una

nicchia rettangolare, ove era una statuetta di Minerva.

Sul fronte della via è l'appartamento del bagno. Nella prima camera è una vasca pel bagno freddo, circondata da piccolo porticato, ed accanto vi è una cucinetta con fornello.

Di lato è una piccola stanza, ove le persone si spogliavano; e per un' altra porta si entrava nella fornace, per dare all'acqua pel bagno caldo quel grado di temperatura che meglio aggradiva.

È osservabile ancora l'ipocausto o recipiente pel fuoco col suo prefurnio, ossia la bocca. Tre vasi di rame, situati l'un sull'altro, poggiavano su detta fornace, dei quali l'uno comunicava all'altro il calore, onde avevasi quella triplice sorta di acqua richiesta dagli antichi nel bagno, cioè la calidaria, la tepidaria, e la frigidaria, secondo la descrizione di Vitruvio.

Traversando un' altra camera si passa al *sudatorio*, ove si toglieva il sudore con le strigili, e si ungevano con le essenze, e quindi alla stufa con finestra chiusa da telai con vetri. Qui osservasi in un lato il bagno per l'acqua calda, e nell' altro una nicchia semicircolare con due finestre, la cui volta è lavorata a stucchi.

Le mura sono costruite con controfodera rilevata, nella quale introducevasi il calorico della fornace inferiore; era questa la stufa.

In un buco praticato nel muro mettevasi una lampada, che rischiarava nello stesso tempo la stufa e il *tepidario*, ed un vetro la garantiva dal vento.

Quindi si passa per uno dei porticati del peristilio nella dispensa, ove si rinvennero vasi per uso di cucina intorno ad una tavola di marmo. In seguito sono le camere da letto, una volta decorate di pitture e musaici. Nel mezzo di queste camere trovasi quella destinata ai pranzi, ed è di forma semicircolare. I dipinti delle mura esprimevano pesci. Tre larghe finestre sporgenti alla campagna l'abbellivano da levante a mezzogiorno.

Uscendo nuovamente nel cortile scoperto, si passa ad altro appartamento, composto del tablino e di qualche gabinetto, in uno dei quali era una tavola eircolare di marmo bianco. Quindi si passa in una galleria, e poi in una gran sala (occus), e finalmente sulle terrazze scoperte, che dominano il giardino, e donde si godeva la vista del mare.

Per una piccola scala si discende nell' appartamento inferiore a livello del giardino. Le camere sono a volta, decorate di pitture, ed i pavimenti erano in musaico, ora trasportati al Museo.

Più lungi sotto il porticato è una piecola fontana con chiave moderna, il cui serbatojo corrisponde al tubo della terrazza superiore.

Dal giardino si discende in un sotterraneo rischiarato da spiragli in rispondenza del piano del giardino. Questo luogo era destinato per la conserva del vino, poichè si veggono tuttora molte anfore addossate al muro, ed unite fra loro per la cenere condensata dall'acqua calda; vi si rinvennero pure 18 scheletri di persone, che tenevansi unite fra loro nel momento di guadagnare l'uscita, ma che sventuratamente restarono vittime in quei momenti di orrore. Le loro ossa erano coperte da una cenere tanto fina, che potè formare l'impronta di ciò che copriva. Di questa cenere se ne salvò un pezzo, ove si scorge l'impressione della gola, delle spalle, e delle braccia di una giovane vestita di stoffa molto fina.

Si raccolsero presso detti scheletri i seguenti oggetti in oro: due collane, una con nove smeraldi, due braccialetti, e quattro anelli con pictre incise, un'altro anello figurante un serpe che si morde la coda; in argento: due grossi anelli, una grande spilla, e molte monete; varie ametiste incise; in bronzo: 44 monete imperiali, un bellissimo candelabro, un fascio di chiavi, ed i frammenti di un cassettino.

Verso la porta centrale del giardino si rinvenne un altro scheletro di uomo, che in una mano aveva una chiave, e nell'altra alcune monete di oro, e circa cento di argento, imperiali e consolari, con altre di bronzo.

Al di fuori della casa trovaronsi altri nove scheletri con diversi oggetti.

Nel mezzo del giardino vi è una peschiera con fontana; e più su vedesi un recinto, che può essere stato uno sphaeristerium, per esercitarsi al gioco della palla.

Nell'angolo sinistro vi erano due gabinetti, presentemente murati, in uno dei quali si trovò uno scheletro con un braccialetto di bronzo ed un anello di argento.

## Anfiteatro.

Era destinato questo luogo alle pugne gladiatorie, e ai combattimenti di belve feroci cogli schiavi, ove accorreva il popolo in gran folla, per godersi degli spettacoli più atroci, che mente umana possa immaginarsi. I popoli della Campania furono i fondatori delle scuole gladiatorie, che appellavano col nome di famiglie. Anche in Pompei eravi questa scuola, siccome si è rilevato dalle iscrizioni, che parlano della famiglia gladiatoria di Popidio Rufo, e di quella di Ampliato.

La pianta dell'edificio presenta una figura ellittica. Essa poggia per una parte alla collina presso il muro pubblico della città, e per l'altra ad archi e pilastri di molta solidità. Esternamente si osservano diverse scalinate, per le quali si ascendeva ad un gran passaggio scoverto (deambulacro) che corrisponde al giro esterno della seconda carea, donde si saliva alle logge superiori di archi laterizii, destinate per le donne e per la plebe.

L'entrata principale è nel lato settentrionale, per la quale si va all'arena, passando un breve porticato a volta. Il suo pavimento è in declivio verso l'arena, ed è lastricato con pietre vesuviane, scorgendosi nei fianchi l'incanalatura per le aeque. La seguente iscrizione, ripetuta in due esemplari, ci ha tramandato, che i Duumviri Caio Quinzio Valgo e Marco Porcio, quelli stessi che fecero il Teatro coverto, dettero principio alla costruzio-dell'Anfiteatro:

C . QVINCTIVS . C . F . VALGVS
M . PORCIVS . M . F . DVO . VIR
QVINQ . COLONIAI . HONORIS
CAVSSA . SPECTACVLA . DE . SVA
PEQ . FAC . COER . ET . COLONEIS
LOCVM . IN . PERPETVOM . DEDER

Le due grandi nicchie a destra ed a sinistra dell'entrata dovevano contenere due statue di benemeriti cittadini, come si legge nelle iscrizioni dei piedistalli. La prima a sinistra apparteneva a Caio Cuspio Pansa padre col titolo di Duumviro giusdicente per quattro volte, Quinquennale e Prefetto per la legge Petronia; l'altra a destra apparteneva a Caio Cuspio Pansa figlio col titolo di Pontefice e Duumviro giusdicente.

Esse sono, la prima:

C. CVSPIVS. G. F. PANSA. PATER. D. V. I. D.
HII. QVINQ. PRAEF. I. D. EX. D. D. LEGE. PETRON

la seconda:

C . CVSPIVS . C . F . F . PANSA . PONTIF
D . VIR . I., D.

Nella parte opposta a questa entrata principale vi è un'altra porta di uscita. Prima di arrivare all'arena, si può entrare da destra e da sinistra in un portico o corridojo sotterraneo, che gira intorno alla circonferenza dell'edificio. Esso è a volta e molto solido. Questo corridojo sotterraneo costituisce l'opera più notevole dell'edifizio, per la sua forma intatta a segno, che non trova riscontro negli altri anfiteatri. Da esso ascendesi per mezzo di piccole scalette alla prima ed alla seconda cavea.

Girando questo portico, si leggono sul muro diverse iscrizioni in rosso ed in nero, che sono i programmi così spesso ripetuti sulle mura delle case e altri edifizi.

L'ellissi di mezzo, ossia l'arena, è chiusa da un parapetto o podio, che la divide dalla prima carea. Queto parapetto serviva per difendere gli spettatori dal furore delle fiere stizzite, che combattevano sull'arena: e per maggior sicurezza era munito di una graticcia di ferro, come si argomenta dagli indizi che ne restano. Tutta la fronte esterna di questo parapetto era decorata con pitture analoghe alla destinazione dell'edifizio; ma tali dipinti poco dopo tornati alla luce si perdettero tutti. Fra i più notevoli era quello che rappresentava un lanista o maestro di scherma, seduto in mezzo a molti gladiatori, tenendo una bacchetta nella mano, in atto di decidere della vittoria, e di deliberare sul premio del vincitore.

Ciò che distingue più particolarmente questo podio, sono le iscrizioni che furono scolpite, in memoria dei magistrati che concorsero alla restaurazione delle differenti parti dell'Anfiteatro:

MAG . PAG . AVG . F . S . PRO . LVD . EX . D . D
T. ATVLLIVS . C . F . CELER. II. V. PRO. LVD . LV. CVN. F . C . EX . D . D
L . SAGINIVS . II . VIR . I . D . PR . LV . LV . EX . D . D . CVN
N . ISTACIDIVS . N . F . CILIX . II . VIR . PRO . LVD . LVM
A . AVDIVS . A . F . RVFVS . II . VIR . PRO . LVD
P . CAESETIVS . SEX . F . CAPITO . II . VIR . PRO . LVD . LVM
M.CANTRIVS. M. F. MARCELL VS. II. VIR . LVD . LVM. CVNEOS. III. F. C .
EX.D.D.

La prima carea presso il podio non solo è divisa dalla carea superiore con una precinzione di pietre di tufo, ma contiene diversi muri trasversali, che mettevano una distinzione nel podio stesso. Ha dunque quattro ripartimenti, cioè due verso le porte di cinque gradini, e nel giro due altri di quattro gradini assai più larghi e spaziosi. Ognuno di questi compartimenti ha la sua entrata rispettiva. Di là si passa alla seconda carea di 30 gradi-

ni, che termina con un bell'ordine di gallerie o di logge, detto la summa cavea, che ha esternamente quel maestoso deambulacro, di cui si è parlato. Per poter ammirare l'edificio in un colpo di occhio, bisogna montare sulle logge.

Nel cornicione si vedono sporte alcune pietre bucate, che siccome si è detto del Teatro, servivano per situarvi le pertiche che sostenevano le funi, sulle quali erano distesi i velarii, onde difendere gli spettatori dalla pioggia e dal sole.

Oltre le due porte maggiori che veggonsi nell'arena, l'una di fronte all'altra, si osserva nella sua circonferenza interna dal lato di occidente un'altra piccola porta, che dal descritto parapetto conduceva ad una uscita segreta fuori dell'Anfiteatro.

A destra vi è pure una cameretta circolare, che probabilmente era destinata per i cadaveri dei morti gladiatori, i quali per mezzo di un uncino erano tirati nello spotiarium. Ciò leggesi in Lampridio nella vita di Commodo: Gladiatoris cadaver unco trahatur, et in spoliario ponatur.

Si faccia anche avvertenza all'eco che si ripercuote da una estremità all'altra dell'arena.

Finalmente allato alle due entrate principali si aprono due camerette cieche, le quali non ad altro sembra siano state destinate, che a tenervi le belve quando non doveano combattere nell'arena.



## INDICE

| Avvertenza.     |       |     |    |    |  |  |  |  |  | pag. | Э  |
|-----------------|-------|-----|----|----|--|--|--|--|--|------|----|
| Cenno storico   |       |     |    |    |  |  |  |  |  | >>   | 9  |
| Porta della ma  |       |     |    |    |  |  |  |  |  |      | 15 |
| Basilica        |       |     |    |    |  |  |  |  |  |      | >> |
| Casa di Champ   |       |     |    |    |  |  |  |  |  |      | 16 |
| Tempio di Vene  | ere.  |     |    |    |  |  |  |  |  | >>   | 17 |
| Misure pubblic  | he .  |     |    |    |  |  |  |  |  | >>   | 19 |
| Tempio di Giov  |       |     |    |    |  |  |  |  |  |      | 20 |
| Foro Civile .   |       |     |    |    |  |  |  |  |  |      | 70 |
| Panteon         |       |     |    |    |  |  |  |  |  |      | 21 |
| Sala del Senato |       |     |    |    |  |  |  |  |  |      | 22 |
| Tempio di Merc  |       |     |    |    |  |  |  |  |  |      | >> |
| Edificio di Eum | achia | ١.  |    |    |  |  |  |  |  | >>   | 23 |
| Scuola di Verna |       |     |    |    |  |  |  |  |  |      | 24 |
| Le tre Curie .  |       |     |    |    |  |  |  |  |  |      | >> |
| Strade          |       |     |    |    |  |  |  |  |  | >>   | >> |
| Strada dell'a   | bbon  | da  | nz | a. |  |  |  |  |  | >>   | 26 |
| Casa del cinghi | iale  |     |    |    |  |  |  |  |  | >>   | 27 |
| Vicolo dei dodi |       |     |    |    |  |  |  |  |  | >>   | *  |
| Vicoletto del   |       |     |    |    |  |  |  |  |  | >>   | >> |
| Nuova casa dell | a ca  | cci | a  |    |  |  |  |  |  | >>   | 28 |
| Vicoletto del l |       |     |    |    |  |  |  |  |  |      | 29 |
| Casa n. 8. 7. 6 |       |     |    |    |  |  |  |  |  | 20   | 20 |
| Casan 5 1       |       |     |    |    |  |  |  |  |  | *    | 20 |

| 11 | 1 | INDICE |
|----|---|--------|
|    |   |        |

| Vico del lupo    | inare  |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | pag. | 31   |
|------------------|--------|------|------------|-----|----|------|-----|-----|------|-----|----|--|------|------|
| Casa di Sirico   |        |      |            |     |    |      |     |     |      |     | ٠. |  | 5/   | >    |
| Lupanare         |        |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >-   | 33   |
| Fabbrica di saj  | pone   |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >>   | 33   |
| Vico degli Ar    | igust. | ali  |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >>   | ×    |
| Casa dell'orso   |        |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | :)   | )    |
| Casa di Marte e  | e Ven  | ere  |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | *    | 34   |
| Forno pubblic    | 0 .    |      |            |     |    |      |     | ,   |      |     |    |  | Dr.  | 35   |
| Strada di Ol     | conio  | . '  |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >    | ×    |
| Terme Stabian    | е.     |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | 7    | Х    |
| Casa di Corneli  | io Ru  | ſυ   |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >    | 39   |
| Casa n. 4        |        |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >    | >>   |
| Foro triango     | lare e | Te   | emj        | pio | de | elte | o d | i F | Erce | əle |    |  | >    | 43   |
| Ludo gladiat     | orio   |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >.   | 14   |
| Teatro comic     | ю.     |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | 2/   | 15   |
| Teatro tragic    | ο.     |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | 57   | 47   |
| Tempio d'Isi     | de .   |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | 3/   | 19   |
| Via Stabiana     | ١      | ٠    |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | ٧,   | 51   |
| Tempio di Escu   | Hapic  | ٠.   |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | 10   | >    |
| Casa del Citari  | sta.   |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >>   | 30   |
| Isola di M. Epi  |        |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >>   | 52   |
| Casa di M. Luc   | rezio  |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >>   | 54   |
| Casa e forno di  | P. P   | aqı  | 110        |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >>   | 55   |
| Officina n. 24   |        |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >>   | 56   |
| Casa n. 20       |        |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | 37   | 20   |
| Vicoletto tra la |        |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >>   | *    |
| Strada della     |        |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  |      | 57   |
| Casa degli scien | nziali |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >>   | >>   |
| Casa della cacc  | ia .   |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >>   | 58   |
| Casa di Arianna  |        |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  |      | 30   |
| Casa del Graud   | luca   |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >-   | 59   |
| Casa della pare  | te ne  | ra   |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >    | , 30 |
| Casa dei capite  |        |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  |      | 60   |
| Casa del Fauno   |        |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >>   | >>   |
| Tempio della     | Fort   | una  | <b>a</b> . |     |    |      |     |     |      |     |    |  | >-   | 61   |
| Strada di Me     | rcuri  | 0    |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | 3,   | 62   |
| Tintoria o fullo | onica  |      |            |     |    |      |     |     |      |     |    |  | 36   | 36   |
| Casa della gran  | fon    | lan. | a a        | m   | us | aic  | 0   |     |      |     |    |  | 30   | 63   |

|                             | IN  | DI( | E |   |  |    |      | 115 |
|-----------------------------|-----|-----|---|---|--|----|------|-----|
| Casa della piccola fontana  |     |     |   |   |  |    | pag. | 64  |
| Casa delta di Adone         |     |     |   |   |  |    | »    | 66  |
| Casa detta di Apollo        |     |     |   |   |  |    | >>   | >>  |
| Casa detta di Meleagro      |     |     |   |   |  |    | >>   | 67  |
| Casa del Centauro           |     |     |   |   |  |    | >>   | 69  |
| Casa di Castore e Polluce . |     |     |   |   |  |    | >>   | 70  |
| Osteria                     |     |     |   |   |  |    | >>   | 71  |
| Casa dell'Ancora            |     |     |   |   |  |    | >>   | 72  |
| Strada delle Terme          |     |     |   |   |  | ٠. | >>   | 73  |
| Terme pubbliche             |     |     |   |   |  |    | >>   | >>  |
| Casa del Poeta              |     |     |   |   |  |    | >>   | 75  |
| Casa di Pansa               |     |     |   |   |  |    | >>   | 77  |
| Via Ercolanese              |     |     |   |   |  |    | >>   | 79  |
| Accademia di musica         |     |     |   |   |  |    | >>   | >>  |
| Casa di Giulio Polibio      |     |     |   |   |  |    | >>   | >>  |
| Forno e mulini              |     |     |   |   |  |    | >>   | 80  |
| Casa di Sallustio           |     |     |   |   |  |    | >/   | >>  |
| Forno pubblico              |     |     |   |   |  |    | >>   | 85  |
| Cisterna pubblica           |     |     |   |   |  |    | >>   | 83  |
| Scheletri                   |     |     |   |   |  |    | >>   | >>  |
| Bottega di sapone           |     |     |   |   |  |    | >>   | 85  |
| Dogana                      |     |     |   | , |  |    | >>   | >>  |
| Casa del Chirurgo           |     |     |   |   |  |    | >>   | >>  |
| Casa detta delle Vestali    |     |     |   |   |  |    | >>   | 86  |
| Termopolio . ·              |     |     |   |   |  |    | >>   | 87  |
| Albergo                     |     |     |   |   |  |    | >>   | ≫   |
| Fortificazioni e porta Erco |     |     |   |   |  |    | >/   | >>  |
| Strada dei Sepolcri         |     |     |   |   |  |    | >>   | 88  |
| Sepolcro di Cerrinio. , .   |     |     |   |   |  |    | >>   | >>  |
| Sepolcro di Veio e suo emic |     |     |   |   |  |    | >>   | 89  |
| Monumento di Mammia .       |     |     |   |   |  |    | >>   | >>  |
| Sepolcro di Porcio          |     |     |   |   |  |    | >>   | 90  |
| Sepolcro delle ghirlande .  |     |     |   |   |  |    | >>   | 91  |
| Grande nicchia e sedile .   |     |     |   |   |  |    | >>   | >>  |
| Casa delle colonne in musai | ico |     |   |   |  |    | >>   | >>  |
| Villa detta di Cicerone     |     |     |   |   |  |    | >>   | 92  |
| Albergo e scuderia          |     |     |   |   |  |    | >>   | 93  |
| Sepolero di Scauro          |     |     |   |   |  |    | >>   | >>  |

## INDICE

| pag. | 95  |
|------|-----|
| 20   | >   |
|      | 96  |
| >>   | 96  |
| 2/   | 99  |
|      | 100 |
| >>   | 101 |
|      | 102 |
|      | >>  |
|      | 103 |
| 79   | 104 |
|      | 107 |
|      | . » |



